

Ttal. 195 gr Gindice





DEL

# GRANDE ARCHIVIO DI NAPOLI

CENNO STORICO-CRITICO

PER

GIUSEPPE DEL GIUDICE



### CDEL

## GRANDE ARCHIVIO DI NAPOLI

DELLE

### SCRITTURE ANTICHE E MODERNE

CHE CONTIENE

E DEL LORO ORDINAMENTO

#### CENNO STORICO-CRITICO

PER

#### GIUSEPPE DEL GIUDICE

CAPO-SEZIONE PRESSO IL DETTO GRANDE ARCHIVIO

0260 920

NAPOLI

STAMPERIA DELLA R. UNIVERSITÀ

1871



## INDICE

| í | VICENDE DEGLI ARCHIVI DI NAPOLI DAL XIII AL XVIII SECOLO.                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | Registri Normanni-Archivi Svevi - Registri ed Archivi Angioini - Scrittori      |
|   | di Storia e Cronisti dal XIII al XIV secolo - Archivio di Napoli a'tempi degli  |
|   | Aragonesi e de' Re Spagnuoli ed Austriaci - Archivio della Regia Camera,        |
|   | del S. R. Consiglio, del Collaterale, dei Vicerè etc. Archivisti di quei tem-   |
|   | pi - Scrittori di Storia nel XV e XVI secolo - Innovazioni prodotte nelle       |
|   | scienze, nel commercio e nel sistema politico di Europa daiia metà del se-      |
|   | colo XVII ai principii del XVIII - Scienza critica-diplomatica iniziata dal Pa- |
|   | pebroeck e dal Mabillon etc Provincie meridionali d'Italia sotto il Governo     |
|   | Spagnuolo - Studio de'diplomi degli Archivi - Pellegrino, Chiocearelli, Ca-     |
|   | raeciolo, Ughelli, d'Amico, Pirro, Inveges, Gattola etc Scrittori di genea-     |
|   | logie - Secolo XVIII - Investigazioni intorno al governo civile e politico del  |
|   | medio evo - Vero apprezzamento degli Archivi, considerati come istituti         |
|   | scientifici e dotti - L'Italia nel passato secolo - Giannone, Muratori, Muf-    |
|   | fei - Giurcconsulti filosofi, politici ed economisti del Reame di Napoli, dopo  |
|   | ia metà del secolo XVill - Filosofia oltramontana - Sovrani d'Italia favoreg-   |
|   | giatori degli studi storici; Pietro Leopoldo di Toscana; Carlo III Borbone-     |
|   | Conseguenze della Rivolnzione Francese dell'89 - Gli studi storici s'intiepi-   |
|   | discono                                                                         |
|   |                                                                                 |

 Alcinivi napolitani nel secolo xix — Legislazione biguardante il Grande Archivio di Napoli — Legge organica del 1818 — Pubblicazioni storiche;

Effetti della Rivoluzione Francese in Italia al principio del secolo XIX—Scritture dell'Archivio di Napoli dal Governo di Carlo III a tutto il sccolo XIX —

Archivi della Real Camera di S. Chiara, delle Segreterie di Stato, della Giunta degli Abusi, del Tribunale Misto, della Commissione feudale, del nuovo sistema di tesoreria, de'nuovi Tribunali, dei Ministeri di Stato etc .--Grandioso edifizio di S. Severino assegnato al Grande Archivio - Legislazione dell'Archivio Napolitano - Legge del 22 Dicembre 1808, e del 3 Dicemhro 1811 - Commissione Storica - Legge organica del 12 Novembre 1818. e sna disamina - Erronea indicazione delle scritture storiche del primo Uffizio, qualificate come carte di Reali Ministeri, e conseguenze pocive alla pubblicità dell'Archivio - Nel 1860 l'Archivio di Napoli ottenne la sua vera pubblicità - Prescrizioni della legge del 1818 per la Commissione storica conformi al vero concetto degli Archivi - Non vengono eseguite durante la dominazione Borbonica - Disamina delle pubblicazioni fatte nell'Archivio di Napoli, durante il Reguo dei Borboni dal 1818 al 1860; Sillabo delle membrane dell'Archivio di Regia Zecca: Monumenti dell'Archivio di Napoli -Dal 1860 la Direzione dell'Archivio di Napoli comincia a spiegare grande attività per la pubblicazione de' documenti storici - Sillabo delle membrane Greche, Codice Aragonese - Coll'ajuto di una Commissione storica scelta secondo il vero concetto della legge del 1818, si spera potersi continuare le pubblicazioni dotte - Codice Diplomatico Normanno e Sveto - Codice Diplomatico Angioino . . . . . . . . . . . . . pag. 33 a 63

III.— SCRITTURE ANTICHE E MODERNE DEL GRANDE ARCHIVIO DI NAFOLI, E LORO DIVISIONE STORICA SECONDO IL FRECIPUO SCOPO DEGLI ARCHIVI, CONSIDERATI COME ISTITUTI SCIENTIFICI.

Erronco concetto della legge del 1818 in relazione alla divisione delle seriture dell'Archivo di Sapoli — La distituzione di alla primari è secondarii potrubbe in qualche modo convenire alle carte moderan; pet le onicità ingenera confusione — Per l'esceuzione di que'lla legge si nocque al vero concetto delle seriture storiche delle antiche giurisdizioni — Esempio pel grande Archivio della Regia Camera — Pa ventara, he l'Archivio della Regia Camera — Pa ventara, he l'Archivio della Regia Camera — Pa ventara, he l'Archivio della Regia Camera — Para statute furono sempre hen vigilate e custodite dagli ufficiali dell'Archivio — Distinuione di tutte le seriture secondo il conectto storice delle stever — Paras. Sazzoxa, documenti antichi dal nono secolo al 1806 — Sacoxaa, Sazzoxa, seriture moderne dal 1806 in poi — Ragione di questa distinuione — pag. 65 a 81

IV. — DI ALCUNE QUISTIONI RIGUARDANTI GLI ARCHIVI IN GENERALE E SPECIAL-MENTE IL GRANDE ARCHIVIO DI NAPOLI — SCARTI E SPERGIII DI SCRITTURE, IN QUAL MODO PARSI — AMMISSIONE DEGLI STEUDOSI PER RICERCHE ISTORICUE, E PUBBLICAZIONE DI DOCURENTI DA PARTE DEI PRIVATI.

Quantunque la maggioranza della Commissione istituita pel riordinamento degli Archivi di Stato fosse stata pel Ministero dell'Interno, pare considerandosi gli Archivi come depositi di scritture storiche, per necessaria conseguenza dipender dovrebbero dall'Intruzione — L'Archivio di Napoli, dipendente

#### APPENDICE

Cenno delle Scritture antiche e moderne, che si conservano nel Grande Archivio di Napoli, distinte secondo il loro concetto storico.

SEZIONE PRIMA — SCRITTURE RELATIVE ALLA STORIA DELLA COSTITUZIONE PO-LITICA E CIVILE DELLO STATO DAL NONO SECOLO AL 1806.

Parte I. — Documenti diplomatici e scritture delle giurisdizioni, che hanno avuto origine anteriormente al 1754.

| 1.     | Pergamene latine de' Monasteri soppressi - 748 al 1792          | pag | . 93 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|
| II.    | Pergamene latine de' Comuni - 1020 al 1800                      |     | 96   |
| III.   | Pergamene Greehe - 885 al 1304                                  |     | ivi  |
| IV.    | Archivio della Regia Zecca - 1239 al 1423                       |     | ivi  |
| v.     | Archivio della Regia Camera della Sommaria - 1267 al 1807 .     |     | 97   |
| VI.    | Archivio del Collaterale - 1504 al 1734                         |     | 102  |
| VII.   | Archivio degli Affari Esteri e de' Vicerè - 1504 al 1734        |     | ivi  |
| VIII.  | Archivio del Sacro Regio Consiglio - 1485 al 1868               |     | 103  |
| IX.    | Archivio della G. Corte della Vicaria - 1366 al 1808            |     | 104  |
| х.     | Archivio del Tribunale di Guerra e Casa Reale - 1698 al 1808    |     | 103  |
| XI.    | Archivio della Curia del Cappellano maggiore - 1570 al 1807.    |     | 106  |
| XII.   | Archivio della Real Giurisdizione - 1569 al 1808                |     | ivi  |
| XIII.  | Archivio de' Monasteri soppressi - 1400 al 1809                 |     | 107  |
| XIV.   | Scritture riguardanti I Presidii di Toscana - 1632 al 1801      |     | iyi  |
| XV.    | Cordone Sanitario per peste e contagio - 1690 al 1746           |     | ivi  |
| XVI.   | Munizioni di Piazze, Castelli e fortificazioni - 1340 al 1806 . |     | 108  |
| XVII.  | Polvere e Sal Nitro - 1681 al 1824                              |     | ivi  |
| XVIII. |                                                                 |     | ivi  |
| XIX.   | Valimento per li forastieri e sudditi assenti - 1711 al 1743 .  |     | ivi  |
| XX.    | Scritture per le voci di vettovaglie - 1711 al 1807             |     | lvi  |
| XXI.   | Sostentamento per le truppe Cesarce - 1718 al 1735              |     | 109  |
|        |                                                                 |     |      |

|        | t II. — Scritture e documenti relativi al nuovo ordinamento po-<br>co, economico e civile dello Stato dal 4734 al 4806. |    |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|        |                                                                                                                         |    |     |
| 1.     | Archivio della Camera Reale - 1735 al 1808                                                                              |    |     |
| 11.    | Archivio delle Segreterie di Stato - 1734 al 1806                                                                       |    | 110 |
| 111.   | Archivio della Giunta degli Abnsi-1767 al 1791                                                                          | 30 | 111 |
| iv.    | Scritture dell' Azienda Gesnitica e di educazione - 1796 al                                                             |    |     |
|        | 1806                                                                                                                    |    | ivi |
| ¥.     | Scritture del Monte Frumentario - 1782 al 1806                                                                          |    | 112 |
|        | Archivio del Tribunale Misto - 1741 al 1806                                                                             |    | ivi |
| VII.   | Archivio del Supremo Magistrato di Commercio - 1746 al                                                                  |    |     |
|        | 1808                                                                                                                    |    | 113 |
| VIII.  | Scritture del Tribunale dell' Ammiragliato e Consolato di Ma-                                                           |    |     |
|        | re-1794 al 1808                                                                                                         |    | ivi |
| IX.    | Cassa Sacra e Ginnta di Corrispondenza - 1783 al 1798                                                                   |    | 114 |
| X.     | Scritture del Fondo di Separazione - 1737 al 1782                                                                       |    | ivi |
| XI.    | Regii Lotti - 1757 al 1806                                                                                              |    | 115 |
| XII.   | Spese pel Porto di Cotrone - 1769 al 1771                                                                               |    | ivi |
| XIII.  | Percettore della Camera Reale, Gran Corte della Vicaria, e Mac-                                                         |    |     |
|        | stri di Camera nelle Provincie - 1740 al 1809                                                                           |    | ivi |
| XIV.   | Jus sententiae del S. R. C 1804 al 1806                                                                                 |    | ivi |
| XV.    | Suprema Delegazione di buon Governo e Colonia di Tremiti -                                                              |    |     |
|        | 1788 al 1805                                                                                                            |    | ivi |
| XVI.   | Glunta di Stato, e confische de' beni dei rei di Stato - 1799                                                           |    |     |
|        | al 1805                                                                                                                 |    | 116 |
| XVII.  | Somministratione alle trappe Francesi - 1801 al 1803                                                                    |    | ivi |
|        | Soprantendenza della Decima - 1797 al 1806                                                                              |    | ivi |
|        | Visitatori Economici — 1800 al 1803.                                                                                    |    | ivi |
|        | Vendita con argenti dei beni dei Inoghi pii e affrancazione dei                                                         |    |     |
|        | censi — 1798 al 1801                                                                                                    |    | 117 |
| XXI.   | Giunta dei Regi Lagni — 1800 al 1803                                                                                    |    | ivi |
|        | Strade del Begno - 1788 al 1806                                                                                         |    | ivi |
|        | Corrière Maggiore e Giunta delle Poste - 1781 al 1809                                                                   |    | ivi |
|        | Contratti per le Reali delizie di Caserta, Portici, Persano etc.—                                                       | -  |     |
| *****  | 1778 al 1802                                                                                                            |    | 118 |
| YYY    | Carta bollata — 1801 al 1804                                                                                            |    | ivi |
| ****   | Certe polista — 1001 el 1004                                                                                            | -  | ••• |
| SE7101 | NE SECONDA - SCRITTURE BELATIVE ALLA STORIA DELLA CO-                                                                   |    |     |
|        | UZIONE POLITICA E CIVILE DELLE PEOVINCE MERIDIONALI D'ITA-                                                              |    |     |
|        | DAL 1806 IN POL                                                                                                         |    |     |
| LIA    | DAL 1800 IN POI.                                                                                                        |    |     |
| DARTE  | 1 Scritture de' Ministeri e delle diverse Amministrazioni                                                               |    |     |
|        | Reame di Napoli dal 1806 al 1860,                                                                                       |    |     |
|        | greteria di Stato — Cancelleria Generale — Presidenza — Corpi                                                           |    |     |
| 50     | consultivi — Affari Esteri — Casa Reale                                                                                 | _  | 119 |
|        | COMMUNIT - AMERIC ESSETT - CESSE DEGIE                                                                                  | -  | 113 |
|        |                                                                                                                         |    |     |

| dipendenti                                                 |    | pag. | 121 |
|------------------------------------------------------------|----|------|-----|
| II. Ministero delle Finanze ed Amministrazioni dipendenti. | ٠. |      | 123 |
| V. Giustizia ed Ecclesiastico                              | _  |      | 129 |
| Guerra e Marina                                            |    |      | 131 |

Gu Archivi di Stato d'Italia vanno annoverati tra gl'istituti scientifici utili all'istruzione ed al sapero? Sono dessi questi grandi depositi di antiche e moderne scriture, giovevoli solo all'amministrazione dello Stato ed all'interesse de' privati, ovvero hanno uno scopo più nobile e più universale di rappresentare la scienza storica, provata colle fonti e co' documenti?

Una commissione composta di chiarissimi uomini, la più parte Direttori di Archivi, riunita testè in Firenze (se mal non mi appongo) non ha dubitato di proclamare all'unanimità tutti gli Archivi di Stato d'Italia, istituti dotti e di pubblico uso per gli studi storici e paleografici. Imperciocchè siano antichi, moderni o anche contemporanei i documenti che ivi si conservano, essi racchiudono sempre la vera immagine della storia del medio evo, ovvero la più sicura illustrazione della storia moderna e di quella de' giorni nostri. Ma perciocchè nello applicare un tal principio in tutte le sue conseguenze, come per esempio per l'ordinamento delle scritture e per la dipendenza dal Ministero, si è da taluni dubitato, se le carte degli Archivi dal lato Amministrativo guardar si debbano, o pure dalla parte Storica, ho creduto, che quel principio non fosse ancora così fermo nell'animo di tutti, da considerarsi come necessario sviluppo della critica istorica de' giorni nostri. Se la conservazione de' diplomi e documenti ha il precipuo scopo dell' utilità universale della scienza e della storia, potrebbe mai mettersi in dubbio, che le scritture debbono essere ordinate con concetto storico e scientifico, e gli Archivi tutti dipendere da quello stesso Ministero, che sopraintende a' Musei, ed alle Biblioteche?

Però a convalidare vie più questo solenne principio, che a parer mio è un progresso scientifico, di cui l'Italia darebbe la prima l'esempio, mi avviso doversi riandare storicamente, come gli Archivi d'Italia sono stati considerati sotto i diversi Governi, e le loro varie vicende in relazione alla scienza, ed al progressivo sviluppo dell'amministrazione e del diritto politico e civile degli Stati. Lasciando adunque agli egregi Direttori degli altri Archivi di Stato quel che può a' medesimi riferirsi, io mi occuperò brevemente del Grande Archivio di Napoli (1); ed agginngendo pure un rapido cenno intorno alle antiche e moderne scritture, che ivi si contengono, ed al loro generale ordinamento, farò di mostrare colla evidenza di fatto, che l'alto e nobile scopo di questo immenso deposito di documenti (uno dei più famosi d'Italia, meno quello del Vaticano) è la illustrazione dell'istoria; che quantunque le scritture spezialmente moderne, abbisognano in qualche parte agl' interessi dello Stato, del Demanio e de' particolari, ciò non ostante la direzione esclusivamente dotta e scientifica, come sa conservare i Musei e le Biblioteche, possa e debba conservare i documenti degli Archivi, meglio che qualunque altra direzione di amministrazione governativa; e che i lavori e le pubblicazioni veramente dotte da imprendersi in questo Archivio coll'aiuto e co'lumi della Deputa-

<sup>(1)</sup> Riserbo ad altro lavoro di trattare degli Archivi di Cava, Montecassino, Montevergine, dell'Archivio di Benevento, e di tutti gli altri depositi di scritture di queste provincie meridionali.

ziono di storia patria, non potrebbero prosperare, che sotto gli auspici di quel Ministero, che intender deve all'incremento della scienza e della pubblica Istruzione in Italia.

Amantissimo degli studi critici e paleografici, cui ho dedicato da più anni tutte le forze del mio debole ingegno,
scrivo il presente discorso, meno come Capo-Sezione dell'Archivio di Napoli, che come un individuo qualunque,
cui sia a cuore il progresso della scienza storica in Italia.
Espongo di questo famoso Archivio, per solo amore della
verità, quel poco che ho potuto apparare da'libri e dall'esperienza; se qualche volta mi sarò ingannato ne' mici giudizi, accetterò volentieri le avvertenze di coloro, che abbiano come me lo stesso desiderio di far prosperare in Italia gli studi severi di storia, e di far progredire la scienza
liberamente per tutti, senza misteri, e senza mal concetto
prevenzioni.

1

#### Vicende degli Archivi di Napoli dal XIII al XVIII secolo.

I. I Normanni, Re di Sicilia, del Ducato di Puglia e del Principato di Capua, ebbero la loro sede in Palermo, ed ivi avrebbero dovuto rinvenirsi gli antichi Registri de'loro atti, che una volta esistevano col nome di Defetarii (1). Ma

<sup>(1)</sup> Questi crano, al dire del Falcano, libri connatudatium, ed in esti si contenerum, terramm frudorumque distincciones, riun et instituto concentrame frudorumque distincciones, riun et instituto concentrame force produce distincciones, riun et instituto distincciones del Matter Paris e al Sedano, e pubblicate in Londra nel 1833. Sono note le varie opinioni degli scrittori intorno a questa parola, defentiri il Precenta el il Francas derivandola dal latino de fendatoria, il Giaxoson crediculo incidesse le consucutadiri fendali. Mai l'Gregorio, e persilmente l'Amori nella storia de Musulmand di Sicilia han dimostrato colla evidenta dei diplomi, che defentiri non una colle che registre quaterai, dall'Arabo Derras a purras. Anzi questo ultimo scrittore giustamente osserva, che gli Arabi prescro al concentrame del munico conteneda del munico della della dimanta del munico confesso della della della della della della della concentramente della de

così questi, che i Registri de' posteriori Re Svevi, non pervennero alla tarda posterità, meno che un solo dell'Imperatore Federico II in caria di bambace, che ancora si conserva nel Grande Archivio di Napoli (1).

II. La Dinastia Angioina, che stabili la sede del Reame nella Città di Napoli, facendo scrivere in pergamene gli atti di Cancelleria nello stesso modo che eransi scritti fin da' secoli anteriori gl'istrumenti privati e le donazioni alle Chiese ce da' Monasteri, rese un grando servigio alla posterità, perchè solo la cartapecora ed i caratteri ivi impressi

i. 111, 2325. Intorno alle parola consustudo del Falcalno, io sono dello stesso avviso del chiar. Bartolomeo Copasse, dinotare meno consentudini ed nsi, che tributi ed oneri feudali, eche però i defetarii furono la stessa cosa, che l'Quinternioni e Cedolarii dei tempi posteriori. Sul Catal. de'feudat, sotto la domin. Normanna. nac. 39.

(1) CAPONE. Discorso sopra la storia delle LL. patrie p. 1º, 245 e 265.

Si ha pure da Ugon Falcanno (Burman. Vol. 5, 32), che a' tempi di Guglielmo 1º nel 1161 si ribellarono i haroni, e distrussero i libri delle consuctudini o defetarii, ma che dappoi il Re fe' togliere dal carcere Matteo notaio (amico ed aderente all'ucciso Maione), perchè era il solo che avrebbe potuto rifare quei libri, che tanto importavano al Governo. Forse i defetarii furon rifatti, ed è certo che molti Registri cosl Normanni che Svevi esistevano a' tempi degli Angioini. Il famoso catalogo de' Baroni de' tempi di Guglielmo II pubblicato dal Borrelli e dal Fimiani, sul quale ultimamente ha scritta una dotta memoria il citato Capasso, dovette trascriversi a' tempi de' primi Re Angioini da qualche antico Libro Normanno, perchè quell'importante documento leggesi nel Registro dell'Archivio di Napoli segnato, Carol. Illustris 1322 A (n.\* 242) fol. 13 a 62, ed un accorto paleografo può scorgere dal carattere, essere una copia non anteriore al 1300. Cosl pure de' Registri Svevi si parla spesso da' Re Angioini, che sovente per hisogni governativi prescrivevano, si riscontrassero, come ho dimostrato nel Vol. 1º del Cod. Diplom. Angioino pag. V. Anzi ai tempi dell'Ammirato (1580) esistevan tuttavia alenne scritture antiche di Federico II, quantunque heramente quaste e con poca cura e diligenza tenute. - Fam. nob. Fiorent. 112. Ed Ettore Capecelatro parlando dell'Archivio di Regia Zecca dice così « In so habentur res gestas (vulgo REGESTA) Caroli I, Caroli II, etc. cum nonnullis fasciculis solutis Imperatoris Pederici II, Normannorum ac Svevorum Principum ». lih. 2.

Adunque le scritture Normanne e Sveve mancarono, spezialmente perché mal curate e conservate, e solo rimase il Registro dell'Imperatore Federico II, (1239-1240), pubblicato con parecchi errori dal Carcani nel 1786. lian potuto resistere in parte alla voracità del tempo, ed alle diverse vicende di questi grandi depositi. Da parecchi diplomi che leggonsi ne' 378 Registri de' Re Angioini, si apprende, che questi Sovrani curarono la conservazione de' loro atti governativi; essi avevano ufficia rationum, ove erano impiegati gl'inquisitori e i notari addetti all'ordinamento de' Regesti detti allora quaterni et scripta rationum, gli scrittori incaricati di trascrivere ne' qualerni gli ordini del Re per l'amministrazione del Regno, e per le relazioni estere; ed i serventi, bastasii, che colle equitature trasportavano in sacchi e cofani i Registri, quando servir potevano alla Curia del Re, che ciascun anno per render giustizia e per ricevere i conti da' Giustizieri ed altri ufficiali si conduceva per varii luoghi del Regno (1). Adunque l'Archivio Angioino di Napoli, surto dal primo anno della dominazione di Carlo (1265), e detto poi della Regia Zecca (perchè sin da' tempi di Carlo II e Roberto conservavasi nello stesso luogo, ove era la Zecca Regia delle monete e la Corte dei Maestri Razionali) (2) fu per tutto il Regno degli Angioini e Durazzeschi un istituto puramente governativo. A quei tempi (XIII e XIV secolo) appariva qualche raggio di luce letteraria; la lingua volgare cominciava a nerfezionarsi: l'Università degli Studi di Napoli fin dal re-

<sup>(1)</sup> Vedi i documenti recati nella perfazione al 1º vol. del mio Cod. Diplomatico, pag. XII, e quelli censati de Maxuza, Brazi Nol. interno all'Arch. Any, VII. (2). Nell'Opera cit. del Minieri e nella perfazione al primo Vol. del mio Codice Diplomatico sono censati i diplomi, donde appare, che i Registri Angoini accano una votta despositati in Napoli in Castel Copunno, e nel Castalo del Solvatora detto dell'Osoo, ed anche nella torre di S. Erasmo in Capan, ove spesso insuivasal la Curio di Carto 1· c.; che est 1/302 l'archivo: la zecce areno nel Palarto di Patero della Vigna, di proprietà del Conti Frieschi; che da questo longo di 329 per ordino di Re Roberto foron trasportate nelle case degli erado di Ettora Vulcano presso Porta Patrucci, e di qui finalmente nell'amno 1332 per di Ostesa degli Aspositation — De Registri rimasti di questo Archivio, come pure delle arche e facciccii in hambacina, diremo appresso più a lungo.

gno degli Svevi e del primo Angioino aveva i maestri in louca, in gramatica, in medicina, in diritto, in teologia (1); ma vera storia non s'intendeva affatto, perchè la scienza dell'istoria è la scienza del perfezionamento sociale. Solo alcune cronache e diarii furono scritti in quei primi tempi, in cui poteva tanto la fantasia, il sentimento, e la forza delle visioni religiose; i diurnali di Matteo Spinelli e le cronache del Malespini, de' Villani e di altri ne sono pruove sufficienti. Lo storico di quei tempi, partigiano egli stesso guelfo o ghibellino, narrava i fatti come gli venivan designati da' partigiani guelfi o ghibellini; e non si curava punto, nè avrebbe potuto avere il mezzo di curarsene, di provarli coi documenti. Nel Saba Malaspina, nel Neocastro, nell'Anonimo, nel Villani, e nello stesso Matteo Spinelli, che pur dice spesso di aver veduto egli le cose che scrive, non troviamo talvolta qualche fatto, che viene smentito dai documenti esistenti ne' Registri Angioini dell'Archivio di Napoli?

HI. L'Archivio di Ñapoli si accrebbe oltremodo sotto la dominazione Aragonese, e poi sotto quella de Vicerè Spaguoli (XV, XVI e XVII secolo). La istituzione di nuovi magistrati e di nuovi ordinamenti amministrativi e politici fecero sorgere svariate nuove soritture e Registri, che quantunque scrititi la maggior parte in carta linea, si sono tramandati sino ai giorni nostri, meno quelli che nelle guerre civili e sollevazioni popolari, che spesso ebbero luogo in Napoli, furono da pazzi furori devastati, brugiati e dispersi (2). Così era nato sin da' tempi degli Arago-

<sup>(1)</sup> Vedi tutti i documenti pubblicati nel primo vol. del Cod. Diplomatico, pag. 250 e segg. e nel Vol. 11 pag. 15 e 16.

<sup>(2)</sup> Seppiamo primamentes, che nel 1333 la plebe di Napoli per vendierate morte di Andrea d'Ungheria mario di Giovanoa 1º, costre Carlo d'Ardolis Gran Camerario del Regno, creduto complice di quel dellito, ne sessil il palazzo der ain dombus Sannet Agnetis in palazzo 6. Impates S. Amunerio di Jaconium, e brugilo tra l'altro i Registri della Sommerio, che crano presso di lui — Beg. 1346 C. fol. 263 1. — Reg. 345 B. fol. 1466 — Minitri, po, et l'altro.

nesi l'Archivio della Regia Camera, detto Grande per la vastità delle sue scritture, l'Archivio del Sacro Regio Consiglio, e poi l'Archivio de' Vicerè, quello del Collaterale, e delle Segreterie di Stato e Guerra, e di Giustizia. E tutte quante queste scritture dal Vicerè Pietro di Toledo (1540) eransi fatte trasportare nel Castel Capuano di Napoli, ove pure si eran riuniti i Tribunali della Città (1). Così fin dal XVI secolo possiam dire, che col progresso degl' immegliamenti amministrativi era sorto il pensiero della conservazione in un sol luogo di tutti gli atti e scritture governative; ma questo saggio provvedimento non aveva punto il nobile scopo della pubblicità e della scienza, ma solamente quello degl' interessi secreti dello stato, e de' diritti controversi del Demanio, de' Baroni, e de' particolari.

Anzi il Governo Spagnuolo, che per due secoli e più imperò su queste provincie meridionali d'Italia, era più che mai geloso degli Archivi e pauroso de' documenti dell'istoria, che avrebbero potuto richiamare alla memoria antichi privilegi municipali, diritti e costumanze diverse, esenzioni di collette e dazi, ed anche antiche forme di parlamenti generali della nazione, e peculiari delle Università e Comuni, già usati a' tempi degli Svevi e degli Angioni. Però gli archivi preziosissimi degli atti Angioini, ed Arago-

tadi nel 1546 per occasione della peste, nel 1667 nella sollevazione di Masniello, nel 1701 in tempo della cospirazione del Principie in Maschia finativatiato più volte Parchivio della Zecca e di Regia Comera in Castel Capuno, el anche Parchivio del Collescende che trovavasi presso il Segretario del Regia — Tomeo, como stor. sul Grande Archivio di Napoli, pag. 6 — Diario di France, Capucchiaro 1, 36, 432, 113, 21

<sup>(1)</sup> Fu ciò ordinato con Prammatica del 30 giugno 3540—Tovra, de orig. Tribun, Il Viere Tudedo vieta pare, che le scritture di Regia Camera si portassero presso il Luoguterente el Presidente, come fino aliora crasi fatto. Ba di questo saggio provvedimento si tenne poco costo; il Torra a'sunoi tempi (1600) di gantassi, che il stationali tenerano nelle loro case meggio che 2500 ostilo seritture, di modo che ciascuno di essi in corum privatis domibus frecit sibi Archivium."

nesi si tenevano nascosti ed abbandonati: niun ordine nelle scritture, nessuno inventario; ligate in Volumi le pergamene confusamente e senza cronologia vera; e le carte bambacine e linee gittate in camere umide ed aperte. Vietato ad ognuno ogni studio su queste scritture; ed all'uffizio d'archivarii e conservatori, scelti per lo più uomini di poca o niuna istituzione storica, perchè non avessero potuto essi stessi sapere quel che i documenti contenevano, o aver desiderio veruno di ripescare tra quelle confuse scritture alcun che d'importante per l'illustrazione dell'istoria. L'Ammirato ai suoi tempi (1580) dopo aver mostrata l'importanza dell'Archivio Regio Napoletano ed i tesori d'istoria che ivi stavan nascosti e rinchiusi, lamenta il disordine, con cui i diplomi ed i Registri eran tenuti; e sarebbe pietosa opera, egli dice, che quelle membra fossero a' lor luoghi collocate, e che i ministri regii commettessero la guardia di così nobil tesoro a PERsone intendenti. E bramando egli grandemente di ricercare tra quelle carte disordinate documenti nuovi per la storia Napoletana, gli dovette ciò essere stato impedito da qualche geloso ed ignorante archivista, perchè egli così si esprime: LA STRETTEZZA fattami dell'Archivio, quando io a ciò potea liberamente attendere ed ardevane di desiderio, ora per la GE-LOSIA, ed ora per l'AVARIZIA di chi n'è stato signore, mi ha lasciato ripieno il capo di mille dubbii; onde non mi è restato quasi desiderio maggiore, che di potere un di vedere di questo Archivio, quanto si possa vedere, e di sciorre affatto l' IN-VILUPPATE TENEBRE delle cose Napoletane (1).

<sup>(1)</sup> Fam. Nabili Napolet. 1, 110, 192 ed altrove. A 'tempi dell'Ammirate ja Registra Algoido erano stati ligati in Volumi con que disordine, che fao ad oggi osserviamo; e se altro mascasse, ciò abbastanza dimostra, come erano ispornati d'istoria e di crosologia colore, cui il Governo Viceraele commercia la castolia dell'Archivis Regio. In quasto e'a somi degli archivati, che a'tempo, degli archivati, che a'tempo, se me basso notirie dal Tarora, de arriga. Trebunda, e dal Cumatro, Comento sulla costi. di Pet. Il rett. che s'i coffermane con quelle che legisimo me Pregistri.

IV. La storia, che era nata colle rozze cronache e diarii, nel secolo XV e XVI si adornò di tutte quelle vaghe forme d'arte e di stile, che ad imitazione dell'antica letteratura eran risorte in Italia. Affascinati gli scrittori dal grandioso spettacolo del Mondo Romano e dalla purezza della lingua latina, trascurarono, anzi dispregiarono quasi del tutto

Angioni, di Regia Camera e del Vicerè, raccolle pure dal Minieri, op. cit. pag. II.—Tra coloro, che fursono stròlismi ale XVI secto, legg Anniale Mastrojudice nel 1328, Luca Antonio Paolella poco tempo di poi, nel 1562 Pietro
Paolo de Mari e nel 1380 Francesco Grimaldi. Reg. Privilego T. Principo 
Orang. 1252 fol. 100, etc. Ducia Alicali 1622 fol. 121, t. — Pa fores quest'ultino, cha vietà ill'Ammirato di studiara nell' Archivio di Napoli, o qualche sitro ignorante geloso, che gli precedette Na la golosia del li soppetto ceno nel 
Governo Vicercale, e gli Archivisti per lo più ignoranti e servili obbedivano rierronamente.

Non posso nondimeno trasandare di dire, che nel secolo XVII si trovano alcuni conservatori dell'Archivio della Regia Zecca e Camera, che per le loro dotte opere istoriche hanno tramandato il lor nome alla posterità con lode ed onore, PIRTRO VINCENTI, BARTOLOMBO CHIOCCARELLI, e NICCOLÒ TOPPI, Il primo fo Archivario delle scritture Angioine della Zecca, quando il Chioccarelli lo era della Regia Camera, e però di amendue è da credersi che avessa avuto bisogno il Governo Spagnuolo per contrapporre alle pretensioni ed ahnsi della Curia Pontificia i diritti regii, storicamente dimostrati. Il Chioccarelli dagli antichi diplomi Angioini ed Aragonesi, ed anche dall' Archivio de' Vicerè trasse quei 12 Volumi manoscritti di Real giurisdizione, cotanto pregiati. Il Vincenti oltre molti trattati atorici é genealogici, elaboravit (al dire del Toppi) ordine alphabetico omnia contenta in Regestis Regiae Syclas, quae asservantur manuscripta in voluminibus octo penes filium eius. Il quale suo figlinolo Antonio fu archivario dopo di lui; ma non si sa, che cosa avesse fatto di questi pregevoli lavori del padre. Niccolò Toppi fu archivario Regio nel 1631, perchè trascelto dall'intero magistrato della Regia Camera in esclusione di un tale Vasquez Spagnuolo, protetto dal Vicerè. Ma finito il triennio (perchè para che l'ufficio di Archivario durasse per tra anni, potendo nondimeno esser rieletto) l'ignorante Vasquez la vinse. Dopo sel anni, nel 1660, fu rimesso il Toppi al sno posto.

Questo gergio Archivista (che per altro por peccava molto nolla conocenza dell'Istoria, i en Paltro riporta al 1928 la morte di Carlo II) ligio del tatto al Governo Spagnuolo loda il meglio che poò i custodi dell'Archivio di Zecca, dei Quinternioni e di Comera, che lo precedettero, pornon potendo qualche volta secce di essere taluni inettissimi al 100 millio. La verità tonodimmo si appalena, quando parta della confessione in cui trovavansi le scritture degli Archivi - Of-frimm enim procedictum, do finditum fere archiparturum numerum a gruecci-

quei tempi oscuri del medio evo, donde la nuova società avea tratta la sua origine, e donde eran derivate le costumanze, gli usi, le leggi e le forme municipali e politiche. che ancor rimanevano. Così la storia ebbe forbiti scrittori. come il Giambullari, il Guicciardini e tanti altri, ed anche qualche grande politico, come il Machiavelli; ma non si potè elevare a vera scienza, perchè le fonti del medio evo ed i documenti non si studiavano, parte per incuria, e parte pel dispotismo dei Governi (1). Presso di noi, alcuni storici che vollero trattare anche dei tempi anteriori agli Aragonesi, come il Collenuccio ed il Costanzo, non si valsero punto degli Archivi, e caddero in parecchi errori; altri, come il Summonte e dopo di lui il Tutini, tentarono di avvalorare qualche fatto coll'autorità dei documenti, ma oltre che le notizie prese quasi di furto e di volo dall'Archivio di Napoli. per lo più sono poco esatte e non corrispondono all'originale, essi pagarono ben caro questo loro ardimento (2). Sto-

(1) Il Sigonte, che dopo il Biondo el il Sabelileo, în unico force în îtalia, che al scoolo XVI rivolgesse i soni stud alla storia del medio evo, înmentaresi de-gl'Italiani; qued antiquum fledice statum, rempue îpsem, post finonum estrum Imperium, publicem prorasa addue în tenbeiri connenzerer, atque în ipsa cetastatis caligine obsolezere, permiserum, neque ca aut culsumodi franci, rindagare, aut comperta în lucem ad postererum sonitiam proderes studurum. De Regno Ital. în picacip. Il Rogadei parlando degli erudici del secolo XV XII bed disse, che o non soli forozoo de sesi neglette i sortici deli cose avvenute ari secoli barbarici, am anorra forec avrebbero avuto a schilo di bruttare la purita del latino linguaggio, a cui agegaranno, colla lettura degli storici di quei tempi corrottissimi ». Op. cit. 16—Ed io aggiungo, colla lettura degli storici di quei tempi corrottissimi ». Op. cit. 16—Ed io aggiungo, colla lettura degli socii citi in latino barbaro e scomesso.

(2) È ben noto, che il Summonte dopo aver pubblicato il primo Volume della

ria vera delle nostre province meridionali non potè essere scritta nel secolo XV e XVI sino alla metà del XVII, perchè sino a quest'epoca gli Archivi Angioni ed Aragonesi di Napoli, ed anche l'Archivio de' Vicerè, che in quest'altimo secolo era pure diventato storia, non venivano punto studiati, e si trovavano in perfetto disordino (1).

san Interia della Cittàe, Pespo di Napoli fa menato prigione, et non ne sorti, so ono quando mandati alle famme tutti gii esemplari del primo Volume, fa obbligato, secondo il piacere del revisori, di rifarto da capel: Sonas, Mem. stariche etc., pag. 571. Ed il Terras, secusato come reo di stato e nemico della Naziono Spagnoola, sol perchè avas indicato dei documenti che palesvano i diritti privilegi del Comme di Napoli, fico contreto a fagginis secretamente di questa Città e ricoveraria a Ronas, ove miseramente mori! Torra Bibliot. p. 55 — Vancas, Esama dei dejionni di S. Staf, del Boze p. 1, 300.

Il Rocana così dire del Summarra, e degli Archivi di allora: - Egli fu ll primo, che diccio porta a riturare da quelle sepolte e arcti (epdi Archivi) mole considerevali notizie, onde illustrò molei punti dell'antice costume, di cui non sen avera che una contexta par troppo confassa el imperfettu. Ermo primo gli Archivi negletti, e da ppena di rodizzimo a quelli si ricervezo per fine del tutto diverso dallo schairamento della Staria - Saggio etc. 30.

(1) Ci furono nondimeno alcuni lavori privati, sconosciuti per qualche tempo, che indicavano come tra di noi il vero indirizzo storico si prenunciò prima delle altre nazioni; i manoscritti di Gio: Battista Bolvito, di Tristano Caracciolo, di Pier Vincenti, di Paolo Emilio Santorio, di Giordano e di altri, Si aggiungano a queste le opere del Sorgente, del Manna, del Loffredo etc. e di tutti coloro che presero a trattare storie di peculiari città, frugando, per quanto era possibile in quei tempi difficili . Archivi di Chiesc e Monasterl, Apche nelle altre parti d'Italia, oltre del Sigonio, ci era stato nel XVI secolo qualche scrittore che avea mostrato almeno il desiderio di ricercare gli archivi per dare alcuna pruova della verità de' fatti. Così il Conso pubblicò due diplomi, il Gri-CHENON parecchi nel terzo-Volume della sua storia della casa di Savoia, e prima di lui nel 1519 BENVENUTO DI S. GIORGIO nella Cronaca del Monferrato, E poi anche il Rossi nella storia di Ravenna, ed il Campo in quella di Cremona avcan fatto uso di documenti tratti da Archivi di Monasteri, come pure in quel tempo, cioè alla fine del XVI secolo cominciarono le raccolte delle Bolle Pontificie. Si agginnga pure, che quando appresso furon pubblicate le antiche cronache di Guglielmo Malmesburiense, di Andrea Dandolo, di Romualdo Salernitano, di Falcone Beneventano, di Ottone di Frisinga, ed altre cronache di Monasteri come quella di S. Sofia, di S. Vincenzo del Volturno, e la eronaca di Fossanova, si vide, che auche alcuni scrittori de' secoli precedenti si eran valuti bene o male di documenti tratti da Archivi di Chiese e Conventi. Quel che

V. Ma in quel tempo che scorse dalla metà quasi del secolo XVII al principio del XVIII, fatti memorabili in Europa successero, e grandi individualità sorsero così in politica che in filosofia, sicchè da una banda fu innovato del tutto il sistema politico, economico e commerciale, e dall'altra uno straordinario impulso fu dato all'umano sapere. Spaventevoli rivoluzioni in Inghilterra, in Napoli, in Francia; guerre terribili e sterminatrici tra' potentati di Europa, meno per la religione, che per l'equilibrio della forza e dell'influenza; paci, alleanze e trattati sollenni, che un dritto internazionale fermamente stabilirono; la sovranità vittoriosa su'feudatarii e libera semprepiù dal potere sacerdotale, divenuta pressochè assoluta e dispotica, quantunque al suo lato vie più si raffermasse il terzo stato, valoroso in guerra, e perito nelle arti, nelle scienze e nel commercio (1). Fu questo il secolo di Cromvell, di Luigi XIV, di Purrao il Grande: il secolo in cui l'Inghilterra cominciò ad avere la dominazione de' mari, la Francia l'influenza sulla civiltà Europea, e da ultimo nelle case di Savoia e di Brandebourg due nuovi Reami si fondarono, che dopo un secolo e mezzo di svariate vicende tanta importanza a' giorni nostri ottener dovevano nel sistema politico di Europa. Moriva Galileo nel 1642 e dalle sue ceneri sorgeva la prima scintilla della nuova critica e scienza; seguivano fra tanti altri il Descartes, il Grozio, il Vossio, l'Hobbes, il Pascal. il Bossuet, il Newton, il Locke, il Leibnitz, il Bayle, e per ultimo il nostro immenso Giambattista Vico.

si pnò dire di certo, si è che degli Archivi Regli e Pubblici non si fece aso sino al principio del XVII secolo, e della veracità de documenti che alcane cronache ed antichi scrittori avean tratte dagli Archivi delle Chiese e dei Monasteri, non si poteva essere al tutto sicuro.

<sup>(4)</sup> Il Thierry osserva, che sotto Luigi XIV quasi tutti i ministri ed nomini illustri in armi inscirono dalla borghesia, et dans les lettres tous les grands noms, sauf trois seulement, furent plebéiens. I tre farono Fénélon, Laroche-foucauld, et madame de Stvioné. Essá sur l'histoire du tiers état. 228.

In mezzo a così sorprendente sforzo dell'umana intelligenza, alcuni frati, spezialmente Francesi, non vollero esser da meno degli altri ad iniziare un nuovo metodo per illustrare spezialmente le cose ecclesiastiche di quel medio-evo cotanto dispregiato da' letterati e poeti del passato secolo (1). Già dagli Archivi fino a quel tempo non curati parecchi scrittori cominciato aveano a cavar fuori documenti e pubblicarli. Così fecero il Mireo, il Labbe, il Du Chesne, il Le Cointe, il Griffith, e sopra tutti i gemelli Sammartano raccolsero dai documenti dell'età media notizie importanti intorno alle Chiese e Monasteri della Gallia Cristiana (1656). In questo un gesuita, il Padre Pupebroeck, ed un benedettino di S. Mauro, il Mabillon, si studiarono di elevare a scienza la paleografia e la diplomatica per la intelligenza vera degli antichi documenti. Seguirono altri dottissimi Benedettini di quella benemerita congregazione, il d'Achery, il Montfaucon, il Martène, il Durand, e gli autori del nuovo Trattato di Diplomatica, cui si aggiunsero il Ducange ed il Baluzio: i quali tutti co'loro egregi lavori furono i principali maestri e fautori di quella critica diplomatica, che ai giorni nostri ha posto così profonde radici nella scienza dell'istoria

VI. La Italia, che per le sue condizioni politiche fu trascinata a secondare le grandi ambizioni dei despoti stranieri, non procacciò da quelle immense lotte che danni gravissimi. Spezialmente in queste provincie meridionali ove impravano superbamente gli Spagnouli, il popolo ebbe a soffrire da una banda il dispotismo e le gravezze del governo, e dall'altra l'alterigia e le soperchierie di una sfrontata nobità, la qualecredeadosi difesa da' Vicerè che nelle grandi

<sup>(1)</sup> Non è da trasandare, che già nel 1893 il Baronio avea compinto di pubblicare i suoi Annali Ecclariastici, e unel 1627 il gesuita Petario avea dato fuori la sua grande opera de doctrina temporum, con cui faceva manifesto, quante potesse esser utile all'Eistoria la eronologia.

necessità dello Stato avean sempre ad essa ricorso, angariava con mille ingiustizie e gravami le Università ed i Comuni (4). Nondimeno se decadde in Italia la fiorita e pura letteratura del passato secolo, e se non potette il nostro paese partecipare come la Francia ed altre nazioni al grande svolgimento commerciale e politico, non mancarono in questo secolo XVII alcuni dotti Italiani ad accogliere con ardore il nuovo indirizzo, che agli studi storici provveniva dalla diplomatica degli Archivi. Seguendo la scuola del Sigonio e del Baronio, il Pellegrini, il Chioccarelli, Antonio Caracciolo e l'Ughelli furono tra' più attenti ricercatori di documenti, e le loro opere di storia e di collezioni di diplomi non la cedettero agli egregi lavori de' benedettini di Francia. I Siciliani eziandio sono da nominare con lode; le opere del d'Amico, del Pirro, dell'Inveges e di altri furon pregiate dai dotti, perchè si sforzarono d'illustrare co' documenti degli Archivi la storia ecclesiastica e civile di quel gran popolo, Erasmo Gattola fu Abate ed Archivario di Montecassiho per 36 anni, venerato e stimato da stranieri ed Italiani;

(1) « Il carattere de' Nobili di quei di (specialmente de' nuovi titolati) era un misto d'orgoglio e di schiavità, di alterigia e di viltà, di nmiliazione col petente e di tirannia col debole . . . . . dicevaosi pretesi diritti I privilegi usnrpati per debolezza dei vassalli e per congivenza de' Vicere o mal accorti o bisognosi di partito nel Regno; tutto ciò dava corpo alla tirannica signoria che esercitavano i Nobili sopra i sudditi del Re, considerandoli come propri schiavi », Pietro Napoli-Signobelli , Vicende della coltura delle due Sicilie , tom. V, 23. CARMINE Monestino, ne' suoi discorsi sulla dimora di Torqualo Tasso in Nopoli, ha descritta egregiamente la società Napolitana di quei tempi, Il dispotismo del Governo Vicereale, e l'arte sopraffina de' Gesniti, i quali, como egli dice, assunsero il doppio incarico di sentinella e di spie contro i popoli in favore di quell'iniquo reggimento. « La nobiltà d'allora, soggiunge, la quale formava la classe principale dello stato, era piena d'ignoranza e di pregiudizi, data ad una vita molle ed inerte e vaga solo di titoli ed onorificenze. La plebe all'incontro povera, seminada, stupida ed avvilita . . . . Era poi il governo dei Vicere dispotico in tutta la forza del termine, fedele alla vecchia politica Spagouola di tenere la nobiltà disunita dal popolo, d'impoverire le province con continni balzelli e vessazioni e di comprimere l'ingegno in ogni individuo, onde creare in tutti la necessità di servire ». Discorso 2°, 79. -

egli dottissimo nella diplomatica e paleografia, apriva a tutti i tesori fino allora nascosti di quel solenne cenobio (4).

E fu in questo secolo XVII, e nel principi del XVIII, che in Italia e spezialmente in Napoli si cominciò coll'aiuto degli Archivi e della diplomatica ad illustrare le famiglie di quei nobili ambiziosi e potenti, che tante parte ebbero allora nel governo politico e civile. Volumi interi si scrissero da uomini eruditi, che se avessero rivolto il loro forte ingegno al soggetto più nobile dell'istoria generale del Reame, avrebbero prodotto grande utilità alla scienza. Già l'Ammirato alla fine del XVI secolo, il Sansovino, il Vincenti ed altri avean dato l'esempio di simili lavori, ma l'Ammirato tra gli altri avea saputo immischiare alle notizie delle peculiari famiglie fatti storici importanti, e non fu molto spudorato incensatore della nobiltà de'suoi giorni. Ma il Borrelli, l'Aldimari, il Campanile, il de Petris, il della Marra ed anche alcune volte il Tutini ed il de Lellis ed altri molti che scrissero nel XVII secolo, passarono ogni limite. nell'adulazione di una nobiltà corrotta e corrompitrice, che fu la causa precipua dell'abbassamento morale e politico de' nostri popoli. Nondimeno un vantaggio ne trasse la scienza da così fatti lavori (2); coll'ajuto e la protezione

<sup>(1)</sup> Si conservano in Montreassino più Volumi di lettere e corrispondene tra il Gattola, ed i Padri Mabillon, Montfancon, Roinart e Bacchini, i Monsignori Clampini e Blanchini, i Cardinali Novis, Tommasi, Quirini ed altri, non escluso il Muratori, che già negli ultimi anni di vità del Gattola cominciava a far stupire Il mondo colle sue immasse fatische.

<sup>(2) «</sup> La storia Grevalugica (dice il Tiraboschi della fine del XVI secolo) oli questo secolo cominciò ad essere coltivata, perciocebt solo in questo secolo si cominciarono a ricercara già Archivi, e ad estrame gli autentici monumenti, è quali l'ignovanna » la trascuraterza de secoli precedenti area perdano ». Parlando poi degli scrittori quenologici, che sia accrobbero a dismisura and secolo XVII, soggionage « E certo a quegli scrittori, che nel tessere i genetogici delle fiamigita (pere molto uno dei monumenti conservati negli Archivi, e gli trassero alla pobblica luce, noi dobbiam esser molto tennil, per-chè ta tal modo non solo alla staria di quelle fiamigie, ma anche alla storia.

de' Nobili l' Archivio di Napoli e gli altri Archivi delle Clisse erano aperti a questi scrittori, e varii documenti che pure importavano alla storia del medio evo, venivano studiati e pubblicati. Ma d'altra banda per la larghezza conceduta a costoro si accrebbero forse le imposture e le falsità (1); perchè essi, che soli scrutinavano ed in

delle Città e Provincie recarono molto vantaggio » Istor. delle Letter. Ital. tom. Vii, p. 2,327, tom. XIII, 273.

(1) Tra gli altri molti, scelgo no esempio, che ha relazione ad no fatto storico importante. Dagli scrittori del XVI e XVII secolo si tenne sicnrissimo il tradimento, che ii Conte di Caserta (come dicevasi) mosso da viltà o da vendetta contro il sno cognato Manfredi, commise al passo di Cepperano. Che questo tradimento sia dipeso da una erronea tradizione dal Malespini e dal Villani accolta nelle loro cronache, è stato da me in più lnoghi dimostrato nel 1° e 2° Vol. dei Codice Diplomatico Angioino, e più ampiamente in una memoria storica da me scritta sulla famiglia de' Conti di Caserta, tuttora inedita. Ma il della Marra ed il Tutini, che credevano al tradimento, cercarono di torre questa macchia dalla famiglia d'Aquino o Sanseverino, cui supponevasi appartenesse quel Riccardo Conte di Caserta, che avca sposata la figlinola di Federico II. E che cosa pensarono di fare? Il primo inventò nu documento, che attestò aver trovato nell'Archivio privato de' Duchi di Atripalda, donde disse apparire, che quel Riccardo apparteneva ad una famiglia Rinaldo, Francese, eni era passato a'tempi di Federico II ii fendo di Caserta!! Ed il secondo fece qualche cosa di peggio; per dimostrare, che quel Conte appartenesse aita famigita Rebursa di Aversa (già estinta, perché quasi tutti fatti impiecare o morire in prigione da Carlo 1), affermò leggersi in un documento sistente nell'Archivio Angioino al fol. 1º del Liber donationum di Carlo 1.º che il fendo di Caserta tolto a Corrado figlio di Riccardo Rebursa proditore, era stato donato dal Re a Guglielmo di Belmonte. Ma quel fol. primo non più esisteva nel Registro fin da' tempi del Tutini, perche iacerato o tagliato, come moitissimi se ne veggono in tutti i Registri Angioini. Ed intanto da' molti documenti da me pubblicati nel 2º Vol. del Codice Diplomatico, pag. 293 e segg. consta apertamente, che in quel diploma cennato dal Tutini non era mai esistito ii cognome Rebursa, il che faceva supporre, che ll Tutini forse per non esser tacciato d'errore, fece scomparire egli stesso quel fogllo del Registro!

Oltre di ciò ( e credo che nina Archivatio nè autico nè moderno siasi florar accorto di ciò) ( negli finosi fingizità Angloini dell'Archivio di Xapoli, oltre le continno lexane che si osservano de l'ogii mancanti, ci ha quaiche decamento quantunque radissimo, che dobbiamo redrete totaimente, falsificato per interesse di famiglia nobile di quel tempo. Così at fol. 135 del Beg. segano 1272 C. Carol. IX. 15, ai leggono vatti diplomi dei falginoto di Carol II, pur Carlo chiamato,

terpretavano le carte degli Archivi Regii e privati, alcuna volta per adulazione verso potenti famiglie ed anche per

(che aves aposata Clementia figlia di Rodolfo d'Hababourg Re de Romani) il quale avendo ettenuto nel 1992 il Repno di Ungheria, per riunucia fatta a favro suo da Maria sua madre, succeduta al fratello Ladisiao morto setta discendenti, comincio a segnare così ne' suoi diplomi il primo suno di quel Regno — Datum Nepoli V. Indictionia Regni anno primo. Il diplome della riunucia di Maria (che a suo tempo pubblicherò nel Codice diplomatico Angiolno) porta la data del 6 Gennaio d'Est Indictione S. 4.

Ora quel foglin dell'anzidetto Registro restando hianco in huona parte, l'impostore ebbe l'agio di aggiungere altri diplomi di suo conio, e con un carattere così simigliante a quello del tempo scritto nella stessa pagina, che solo un attento paleografo potrebbe avvedersene. Così in fine della pagina a retro si legge il seguente diploma, che qui in parte trascriviamo - Rozzatus etc. -Universis presens Privilegium inspecturis tam presentibus quam futuris etc. Illos in Senescallos hospitii nostri recipimus, quorum morum probitas comprobat etc. hec itaque in persona Jacobi Pulverini de Urbe militis fidelis et familiaris etc. (con tutte le altre formole di simili diplomi) ipsum in Senescallum nostrum et de nostro hospicio duximus statuendum etc. DATUM NRAPOLI DIE XXVIII MENSIS AUGUSTI V. INDICTIONE REGNI NOSTRI ANNO PRIMO-Eodem die Ibidem similes facte sunt pro EMANUELE PREAPANE de Urbe milite recepto in senescallum et de hospicio nostro in forma ut supra - Eodem die Ibidem similes etc. pro Jacuao Filamanian de Neapoli milite filio quondam viri Nobilis Ascanii Filamarini. - Pro Peten Caczuetolo - Pro Anselmo Clam-BELLA de Aquila - Pro Peren Mezapene de Aquila.

Il falsificatore, che dovette essere o un Archivario del XVII secolo, o qualche scrittore genealogista di quel tempo, ammesso a studiare nell' Archivin di Napoli, seppe bene imitare la forma del carattere Angioino ed anche le formole di simiglianti onorificenze e privilegi di quei tempi, ma non si avvide, che i diplomi che precedevano non appartenevano a Roberto, ma si bene a Carlo figliuolo di Carlo II, che prese il titolo di Re di Ungheria nel 1292; nè si avvide, che quel fol. 115 trovavasi erroneamente nel Registro 1272 C, il quale conteneva diplomi della 15° e 1° Indizione di Carlo I, non di Carlo II, nè di Roherto. Difatti i diplomi precedenti scritti in quella pag. 115 cominciano - Scriptum est per eumdem Regem Ungarie, e terminano coll'anno primo del Regno V. Indizione. che corrisponde appunto all'anno 1292. Anzi ci ha pure nella stessa pagina un dinloma a favore del Monastero di S. Prisco dell'ordine di S. Benedetto di Nocera, che comincia - Clementia Illustris Regis Romanorum filia dei gratia Regina Ungarie principissa Salernitana et honoris Montis sancti Angeli domina, e che termina pure colla stessa data di Napoli, Agosto, anno primo del Regno. L'impostore adunque credendo che i diplomi precedenti fossero di Roberto, cominciò il diploma, Robertus, e poi lo datò colle stesse parole de' diplocompensi di danaro, inventavano diplomi, o li falsificavano, o anche distruggevano documenti, donde qualche fatto,

mi precedenti del Re di Ungheria, s'ammo del Regno. F. Indiziones, Aposto. Ma legio ggi ligaro della storia, della contrologia della indizioni non avverta lisconi non avverta lisconi non avverta lisconi non avverta del primo namo del Regno di Roberto cominciti dal sei maggio 1300, che segnava in Indizione settimo, e, non la quinta. Ma importava al georalegista del Visso sectio dare il titolo di Senezeallo di Re Roberto agli antenzi dei Polevrini e Franzippone il Romo, de Filamarino di Espoli dei titolo.

Nello stesso modo tra le pergamene dei Monasteri soppressi esistenti pure nello Archivio di Napoli ho rinvenuto alcuni diplomi di Federico II, di Carlo I ed altri Sovrani nosteriori, relativi alla famiglia Gaudiosi, che appariscono falsi a chiunque si faccia a leggere i primi versi, perchè così di Federico che di Carlo I il titolo è riportato così, Rex utriusque Sicilie, quando è noto a tutti, che gli Svevi e gli Angioini a somiglianza dei Normanni s'intitolarono, Rex Sicilie ducatus Apulis et Principatus Capue. Ed il diploma di Carlo I è dato in Castro Capuani die XXVI Aprelis 1266, cioè il primo anno del Regno, ed intanto Re Carlo I a'intitola, Rex Hierusalem; quando è pur conoscinto, che l'Angioino non prese questo titolo prima del 1276. E l'impostore, che voleva render gloriosa questa famiglia Gaudiosi, fa dire a Carlo, niente meno che questo: quod strenuus Miles Bartolomeus GAUDIOSI, de Gallico nostro sanguine descendente inviatus fuit ad nos a Rege Lupovico Fratre nostro cum tribus mille militibus sub titulo Vicarii Generalis dicti ezercitus nostri Realis pro conquistatione NOSTRI REGNI UTRIUSQUE Sicilie cuius victoriam favente clementia divina et auxilio dicti sapientissimi et strenui militis B. Gaudiusi obtinuimus etc.

E ed V. 22 degli stessi diplomi de Monasteri esiste un privilegio di Carlo III a havee di Francesco Salernitano de diesti figliano di Riccardo Salernosco de fabilitationa Civilate nastra Neapolis, Questo documento non presenta alcama estrita, a pel carattere, al per le formole, al per lo siti de non e del tempo. Se altro mancasses, basta il dire che termina il diploma di Carlo III con questa de Lao Datumi in Carto Capunai Neapolis di exili mansi Januarii anno domini MCCLXXXVIII—Epo Dioninius Margorosmu de coluntata dicti Serentania Regio Caroli II seripia et si apmarii— la genaine 1927 Carlo II en statupi rigione foori Italia, e non mai si rilasciavano i diplomi Angioni colla firma di un Notalo qualanone.

Pare dunque certissimo, che oltre qualche falsità che si abbia potto commettere dar mosso i per atichi di irriite di Immunità di Monasteri, anche nelle antiche scritture degli Archivi Regl si riterenga alcon documento sopposto per interesse privato di qualche pottente funtiglia harcale; falsità che a parer mio avvenero aperialmente nel secolo XVII, quando molti dotti di storia e di paleografia vondettero la loro atte de cil ioro stati è potenti fendatari di qual tampi. Anche il Ropafoc obba a sospettare quaste falsità commesse ne'nostri Archivi est XVII secolo daglia dalutori della Notidia fentiosa, via o mercancome essi credevano, risultava poco onorevole per la famiglia da esso loro esaltata.

VII. Se nel XVII secolo la forza dell'intelligenza privata, per lo più ne'recinti de' Monasteri e degli Archivi, era giunta a rinvenire più sicura via alla certezza storica dei tempi andati, e se le grandi opere specialmente de' frati di quel secolo aveano avuto per principale scopo d'illustrare la storia Ecclesiastica e la diplomatica delle Chiese e de' Monasteri, il secolo che successe cominciò ad applicare la nuova critica al diritto pubblico ed al benessere sociale, per
procurare aggi Stati migliori ordinamenti politici e civili (4).

Si vide da'filosofi e dai dotti, che abbattere in una volta (come poi fece la rivoluzione dell'89) il fanatismo, la superstizione, e gli abusi del governo feudale era impossibile e poco prudente; che però bisognava studiare bene l'origine delle istituzioni, sceverare e rispettare il buono, quantunque antico, e porger rimedio al male. Ad ottener ciò facea uopo conoscere il passato, quale veramente fu nel suo principio, ne' fonti e nei documenti, non quale descritto lo avevano gli storici per lo più partigiani e servili. Imperocchè dell'amministrazione e dei dritto civile e politico dei popoli del medio evo si era così oscuro, da non poter-

tars la loro fatica; però avvertiva doversi usare molto riguardo ed affinatura di giudizio nel far uso delle merci do costoro vendute poichè più volte ingannano o somministrono merci fallaci sotto l'apparenza della sacra fede degli Archivi. Op. cit. 64.

Le Inhita commesses spetialmente ne diplomie titoli di nobitità dal Galluzio Serofini sono riterità dal Famagiali, il quale non è alleno dal credere che anche negli Archivi Regiú qualche carta falsa potrebbe rinvenira; quantunque il zaco nia radissimo; e prev isorsta gli Archiviti a carrer di distinguere da i pochissimi diplomi sopposti o dubbii, come losegnarono pure il Budero e 12 Echbord.

<sup>(1)</sup> Il LEENITZ col sno Codice Diplomatico del Diritto delle Genti avea dato il prime esempio di così fatti lavori ; seguirono il Drawart con altro Codice del diritto delle Genti, il Ryman colla grande raccolta degli atti pubblici d'Inghiterra, il Levne col Codice Diplomatico d'Italia etc.

sene formare un concetto adeguato; e spezialmente per l'Italia, se si eccettua il Sigonio ed il Pellegrino, non vi era stato scrittore, che avesse saputo in qualche maniera diradare le folte tenebre della storia civile di quei tempi.

Laonde quel che era stato studio privato di qualche dotto frate, o raro ingegno, cominciò a comprendersi-dall'universale; i soli Archivi, così de' Monasteri che Regii, poter presentare pruove sicure per l'illustrazione della storia del medio evo; i preziosi avanzi delle antiche pergamene e carte bambacine, sulle quali si scrivevano gli atti privati e pubblici di quei tempi, dover essere studiati con accuratezza e dottirina (1); che per quanto fosse possibile, faceva uopo riunire insieme i documenti antichi, che si conservavano per lo più da' monasteri, dalle chiese e da' privati; che i Direttori e gli uficiali degli Archivi, che conservar dovevano, interpretare ed ordinare così preziosi documenti, fossero scelli tra più dotti uomini del pasce (2), e che infine (per quanto però le forme ancor dispotiche dei go-

(1) EGRARD, Prom. Introduct, in rem diplom.—Leuwine, Pragfat, ad impl, jur, publ, etc. — ERRISTO GIOCER. Pragfat, Speim. Docum. Inedit.—
GRIBATO, ESAM ed it re pergamene etc. Ego (dieve il Meratora) in usterum
dertit, non immagnationen men, est devinientum unm incertisine expitenharigu. 1, 63. Ed il Marchaes Marris pur timembrando essere con horna avere notice storiche de Greet ed Promata, sinho è cer a unche accessario
conoscere le cose ed i fasti de' secoli barbari cios mezconi tra quei de' Romani
e gli milimi a noi vicini. In esti homor radice la più parte delle extrassuzion, vi
delle contrassario, e di quanto fino in oggi corre, nulla dunque sarà più fruituso e più importante a sepersi — Ossavara. Lutteraami 1, 70. Ed altove
i a somma bolle, egi dilec, na marvaigle in oggi parte tal genere d'applicacione, e può quesso dirsi in oggi to studio alla moda. Ni dec certamente il fatto
pritto irporarsa, poiché dalle Carta abbimio in inglicol tunia per il tempi più
cintricat do oscari, ed abbim ne sicare prove coi punt più considerabili ed importatti (etc.). Els Diplom. pag. 100. Ned pure Revassar, Pragf. in Mabillon.

(2) Il Peccus nel 1782 così scrivera dell'Archivio della Regia Zeneca e della Regia Camera. Si dovrebbe principiare dal porre in ordine il meglio che si potesse i due suddetti Archivi, con destinarsi persone abili, cioè versate nella Isggi e nella Storia del Regno ed anche nella Diplomatica, per distinguere il vero dal 1830 inturso in essi Archivi = Sroa. e.v. re Postr. tom. Ill, 173.

verni di allora il permettevano) fosse talvolta conceduto a qualche dotto straniero o italiano di poter studiare negli Archivi Regii e rilevarne alcun importante documento (1).

Così apparve la prima volta il pensiero, che questi grandiderarsi, come Istituti scientifici forse più importanti dei Musei e delle Biblioteche. Imperciocchè dotti scittori non solo Italiani, ma Tedeschi e Francesi sollennemente annuziavano, che la stessa Archeologia del Medio-evo, le medaglie, le monete, ed altri oggetti d'arte antichi non potevano valere ad illustrare la storia, l'amministrazione ed il diritto politico, quanto gli atti autentici scritti, che avesser potuto rinvenirsi negli Archivi (2). Però la diplomatica e la paleografia semprepiù studiata e ridotta a scienza, iniziati Codici Diplomatici con documenti estratti dagli Archivi e dalle Biblioteche, ricercate cronache antichissime e fatte di pubblica ragione, la storia cominciò a scriversi diversamente da quello si era fatto fino allora (3).

<sup>(</sup>i) Il Dutter Gennaro Chierita Archivatio dell'Archivio della Zecco nel 1776 ci da la notiria, the prima di quanto tempo aresun dotto Francesse erasi mai condotto tempo interiori di Septil, perchivoro di Prancesse erasi mai condotto tempo interiori di Septil, perchivoro di Regioni, qui qui nel condotto tempo del prima del pr

<sup>(2) «</sup> Les médailles, les inscriptions, et autres monumens de ce genre sont d'une trop foible ressource pour dissiper les ténèbres du mogen age. LES AR-CRIVES suppléent à tout ». NOUVEAU TRAITÉ DE DIPLOMATIQUE I, pag. 2. Vedi pure MAPPEI, Istor. Diplom. prefez.

<sup>(3)</sup> Annalium quetores commentariis suis certatim codices diplomaticos

VIII. In Italia due fatti politici erano avvenuti della più alta importanza; un nuovo Reame Italiano, come dicemmo, fondato nella dinastia de' Duchi di Savoia e Principi di Piemonte; e le provincie meridionali tolte dalla servità Spagnuola ed Austriaca, e rese indipendenti con un Sovrano proprio. In questo, tre supremi ingegni avean dato principio al nuovo secolo di scienza storica; Pietrio Giassoste, Losovico Astrosio Merarosi, e Scipiose Marria (1). Le lotte già iniziate dalla fine del passato secolo da' Gesuiti Arduino e Germon contro la diplomatica del Mabillon si continuavano tuttavia da quei frati in Francia e in Germania, più per la gelosia della veneranda antichità degli Archivi Benedettini, che per amore alla scienza (2). Mai si Italia gli uomini

adiungunt ac propemodum erubescunt sine tabulis loqui, diceva l'Eumanno fin dal 1783 — de re diplomat. pag. VI.

Fin da quel tempi, perchè la diplomatica potesse ben givara ul'intoria, s'iniariono lavrio dissimili. Originare diplomatica; historia diplomatica; historia diplomatica; historia diplomatica; historia diplomatica; historia diplomatica; pilare pilare pilare diplomatica; pilare pilare pilare diplomatica; pilare pilare pilare diplomatica; pilare pilare

- (1) Il primo meno della illustrazione de singoli fatti e della diplomatica degli Archiri si volto corapare, che della storia gocernia del diritto politico e civile del Reume, e degli abusi del potrer papale; il secondo rovisando Archiviti e illustrazione delle resistante del regione della della degli e albilioteche si rese il più benemento alla soleraza per lo statio del melano, e di il terro e per la pubblicazione delle cronache siscrone relative a quel tempo, e di il terro tropica della consistante della disponazia e nella pasternatia del dipolomi della merania.
- (2) Baring, Clavis Diplomat. Heuran, de re diplom. Histoir, des contestat, sur la diplomatique etc. Il Papebrock come discemno, fu il primo, che p 1 2,1 tomo legli de a Sunctorum diede alcune regole di scienzi diploma ica,

veramente dotti tennero la via di mezzo; non doversi credere gli antichi diplomi degli Archivi imposture al tutto de'Monaci; potersi nondimeno anche ne'più sollenni e famosi depositi rinvenire qualche scrittura supposta; a sceverare però il falso dal vero non bastare alcune poche regole generali di diplomatica tratte dallo studio di qualche peculiare Archivio di Francia e di Germania; ma cognizione perfetta della storia, della cronologia, e della paleografia dei varii tempi e delle diverse regioni (1). Così la critica storica e diplomatica cominciò a raffinarsi, scevra al tutto da spirito partigiano; i documenti che già fin dal passato secolo eransi tratti dagli Archivi dei Monasteri e pubblicati con poco discernimento, si confrontarono co' veri degli Archivi Regii, e si accettarono solamente quelli, cui il criterio storico dava indubitata ed incontrastabile fede. Quanta merce falsa o almeno dubbia non si rinvenne nelle opere

Il Mobilon, che si valee del Propileo, ingranil le idee del gesuita, prendendono arapianer attuti documenti del Il mojerino di S. Donigi. Il Pappiero esti i documenti del Il mojero del Il Pappiero esti i tutto seguire le norme tracciate dal Mobileo, 
non volle per altro diatecarie on tanta violetura, como fector poi si successi do nata violetura, como fector poi si successi do nata violetura, como tracti della Compagnia di Gesi, il Germon, Pardaino, ed altri, che pur rispicatando la maggiora dei deligioni contenti negli Arabivi Regi e pubblica violetta del Mosterio. Questo lotto che di dibblissos esempe e si presumessero sospetti i e carte e documenti 
degli Arabivi privati del Mossatte. Questo lotto che si protrasse per molto 
tempo, e divendo partigiana trai Gesnif da nan parte, ed i Benedetini ed altri 
frati dell'altra, risco titti ella rescritta del mostero critica del tempi posseriori.

del Labbe, del Doublet, dell'Ughelli, del Baronio, del Rossi, ed anche del Pellegrino e di altri?

Se non che spezialmente nel Reame delle due Sicilie era sorta la classe de' giureconsulti filosofi, politici ed economisti, che cominciò a valutare gli Archivi, la diplomatica e la storia, per quanto giovar potessero a rafforzare le nuove teorie d'ordinamenti socievoli, che da tutte le parti si chiedevano. Le ricchezze straordinarie de' frati e delle Chiese erano un ostacolo all'agricoltura ed al Commercio; le angarie degli Abbati e dei baroni, i privilegi del Clero. la voluta immunità Ecclesiastica, e tante altre pretensioni della Curia Romana limitavano di molto il potere Regio. la libertà de' Comuni, e la eguaglianza civile. Cominciò la lotta tra l'antico ed il nuovo, e le armi furono spezialmente le scritture e le pergamene che si conservavano negli Archivi. Avvocati e giureconsulti dotti nella diplomatica, da una banda attaccavano di falsità antichi documenti Longobardi, Normanni, Svevi ed Angioini, che presentavansi da Monasteri e Chiese a difesa della loro proprietà, e dall'altra andavano investigando tra gli antichi Archivi Regii e privati le fondazioni Sovrane, le collazioni di Cappellanie, i privilegi de' Comuni e delle Città demaniali. I monaci ed i loro difensori non meno dotti ed eruditi sostenevano egregiamente la lotta; e così quistioni importanti di paleografia, di storia e di cronologia, di diritto pubblico e privato del Regno, di giurisdizione Ecclesiastica e feudale, di diritti di Comunità e dello Stato, eran trattate in senso controverso, ma sempre con profonda dottrina. Quanta scienza storica, quante notizie di diritto civile e politico del nostro Reame non si traggono da' voluminosi scritti degli avvocati di quei tempi, formati per le tante controversie agitate innanzi alla Curia del Cappellano Maggiore, al Tribunale della Regia Camera, e del S. R. Consiglio; controversie, i cui processi esistono tuttavia nel Grande Archivio di Napoli (4)? Così in Italia l'importanza degli Archivi Regii, dei Monasteri e de'orivati dopo la metà del XVIII secolo crebbe

(1) Quantunque in quasi tutti gli storici d'Italia del XVIII secolo si scorga l'indirizzo degli studi volti allo scopo di migliorare le condizioni ed il viver socievole, nondimeno ci ha molta differenza fra quei dotti che per amore di scienza si occuparono della storia d'Italia e delle singole sue parti, e coloro che come giuristi, politici, ed economisti si valsero della storia e della diplomatica per dimostrare II loro assunto. Ed anche di quella prima classe de'dotti, alcuni seguirono la scuola del Giannone, come il Pecchia, il Grimaldi, il Troylo, Il de Sariis, il Galanti, il Gregorio, il Rogadeo etc.; altri quella del Munaroni, come Il Federici, il Grande, Il Sabbatini, il Chiarito, lo Sparano, il Forges Davansati, il Malavolti, l'Origlia, il dal Borgo, il de Giovanni, il Tronci, il Carli, il Fantuzzi etc. il Marchese Grimaldi e da ultimo il nostro chiarissimo Alessandro di Meo. L'altra classe pol de' giureconsulti politici e storici nello stesso tempo, în innumerevole spezialmente în Napoli, e tra costoro ci furouo nomini dottissimi. Basterebbe menzionare tutto quello, che si scrisse tra noi contro le carte Normanne e Sveve de'monaci di S. Stefano del Bosco dal Vargas Maccineca e dal Ferrario, e tutto quello che si stampò in difesa da Carlo Franchi e dall'Anonimo Certosino, per convincersi, che nel passato secolo della scienza della Paleografia e Diplomatica, e della cronologia erano abbastanza periti anche i magistrati ed i giureconsulti. Quel che in quei scritti ritrovasi intorno alle Indizioni (di che per altro si era pur detto egregiamente dal Crescimbeni e da altri) alla cronologia, ed alla intelligenza, interpretazione, verità o falsità degli antichi diplomi, può dirsi lavoro scientifico, anzichè ragionamento di diritto controverso. Il Franchi, uno de' primi Avvocati del foro del suo tempo, fu erudito nella storia de' tempi mezzani spezialmente di Napoli; il dimostrano abbastanza tra l'altro le dissertazioni della Liburia Ducale e dell'antico territorio di Napoll, scritte in occasione della controversia della buonatenenza pretesa dagli Aversani, e la sua difesa della Città dell'Aquila. A costoro aggiungerò pure Basilio Palmieri Consigliere della Real Camera (antenato del nostro celehre Basilio Puoti) che scrisse dottamente intorno al Regio Patronato del Mouastero di S. Benedetto di Conversano: Michele Vecchioni ppr Consigliere di S. Chiara per le tante sue opere di diplomatica e Real ginrisdizione, Ottavio Vitagliani, Michele de Igrio, Eusebio Scotti, Nicola Traggianni, il Ventimiglia, il Cimaglia, il Tontulo, il Patrizi, il Giordano e tanti altri.

In questa seconda metà del secolo XVIII sperialmente nel Raeme di Napoli si accrebbero molto gli serittori di storie peculiari di città e provincie, come il Milante per Stabia, il de Vitto per Benerento, il Mole per Barl, Pattonini per la Lacania, il Granatta per Capua, l'Antinori per gli Abruzzi, e parecchi altri, collectul opere a lappalesa apseso il univoro indirizzo sotrico di provorare il fatti co'documenti degli Archivi, quantunque alcuna volta non si facesse buon uso della critica. grandemente, non solo per l'illustrazione della vera storia, scevra da passioni e da partiti politici, ma eziandio perchè popoli e Sovrani essendo concordi a riformare l'antico con nuove leggi ed ordinamenti, volevano far dipendere le innovazioni meno dalla violenza e dal capriccio, che dal dritto storico provato con antiche scritture e documenti. Fin che le cose procedettero in questa maniera, grande utilità ne venne alla scienza ed al reggimento dello stato: quantunque la erudizione mostrata da' forensi, da' politici e dagli economisti alcuna volta per ispirito di parte mal si confaceva alla verità storica. Ma una filosofia ultramontana insinuavasi pian piano nelle menti de' nostri dotti; era quella filosofia umanitaria, che cominciò a considerare l'uomo sociale, non quale la società, la storia, la religione, i costumi, e le tante vicissitudini lo avean ridotto, ma quale avrebbe dovuto essere in relazione alla sua primitiva origine, ed a'diritti e doveri scambievoli, che la ragione imponeva. Così quando credevasi che la scienza storica rafforzata dallo studio de' documenti degli Archivi avrebbe avuto sempre maggiori progressi, al meglio fu alquanto arrestata, e cominciò il primo indizio di quella scuola di economisti politici e sociali, che curando poco la storia del passato ed i fatti, pretesero ridurre a principii troppo generali ed a vuote astrazioni il governo e l'andamento dell'umana società (1).

(1) Non intendo con ció disconoscere l'utilità, che ha recata agli ordinamento socieroli ed al progressivo vinlippo della civilità la scienza dell'economia sociale ed el diritto pubblico ed amministrativo, sorta nel secolo passalo, edi ilustrata samperija con opere di valutatismi ingegui fino alla meta del secolo XIX. Se sono che credo, che a' giorni nossit comincia a comprendersi, che i precetti di queste scienza utilissime al ganere mamoo fovessero meglio essero validate da' fatti e dalla sortia delle singele nazioni; e che alenna volta le recei e la sartattezz troppo generali proterbero riuscri chamose nell'applica qualora mancesse la vera conoscenza delle antiche istituzioni, degli nal, delle contamanze, de' bisoggi reali de' popoli.

Sotto il Governo di Carlo III e Ferdinando IV egregl uomini rivolsero il loro

X. I Sovrani di quei tempi seguirono l'indirizzo della scienza e della filosofia, o basta indicare il Motuproprio di Pietro Leopoldo di Toscana del 24 dicembre 4778, con cui istitul in Firenze un pubblico Archivio Diplomatico per convincersi, che dopo la metà del secolo passato in Italia spezialmente ominicavano gli Archivi ad esser tenuti in grandissimo pregio per le scritture storiche che contenevano, ed a considerarsi, come istituti dotti che appartenevano alla scienza più che all'Amministrazione (1).

ingegno alle scienze economiche e sociali, anzi possiam dire, che questa parte meridionale in cosl fatte cognizioni primeggiò non solo in Italia, ma oltremonte. Ed i nostri più sollenni scrittori di diritto pubblico e di economia non furono al tutto ignoranti di storia e di critica; il Serra prima, e poi il Broggia, il Briganti, il Genovese, il Pagano, il Filangieri, il Palmieri, il Galiani, il Delseo non si trattenuero sempre su' generali; ma guardavano spesso alla storia e si valsero della critica per le innovazioni di economia pubblica e de'nuovi ordinamenti legislativi e di amministrazione, che richiedevano - Il Filangieri non dispregiava certamente la storia quando diceva, che « l'uomo istruito dalle scoverte de'suoi padri, ha ricevuta l'eredità de'loro pensieri; che questo è un deposito che celi è nell'obbligo di trasmettere a' suoi discendenti, anmentato con alcune idee sne proprie »; che egli voleva adempiere a questo obbligo, allontanandosi equalmente dalla servile pedanteria di coloro, che niente voglion mutare, e dall'arrogante stranezza di coloro, che vorrebbero tutto distruggere. Scienza della legisl. 1, 15. Ed il Delfico, che era pure partigiano del nnovo indirizzo della filosofia del Voltaire, del Condillac, e dei Rousseau, così si esprime inforno alla certezza storica. « Ora però noi siamo più rigorosi e severi verso gli storici, citandoli al nostro Tribanale, acciò rendano ragione delle osservazioni. Se non hanno fondamento, se non hanno per garanti che tradizioni incerte o autorità di scrittori simili ad esse, noi le rigettiamo con isdegno, e vogliamo che ogni osservazione sia provata con monumenti autentici o coll'autorità di scrittorl superiori ad ogni eccezione, e le opere dei quali meritino la nostra fede ed il nostro omaggio. Autorità di monumenti, autorità di storici sono i dne fondamenti, su' quali si sostiene la storica fede ». Pensieri sulla storia etc. pag. 83.

Non ostante che il concetto storico e moderatore non si perdette mai in Italia, pure non si pnò negate, che anche nelle opere di quei supremi ingegni si scorgo l'imitazione delle teorie sociali ed umanitarie de filosofi intramontani, che accelerarono i terribili sconvolgimenti della fine del scoolo passato e dei principi del XII.

(1) Parlando di questo motuproprio, il dotto autore delle Congetture sopra una carta papiracea dell'Archivio diplomatico, si esprime così: « Si è dovuto NeI Reame di Napoli Carlo III e Ferdinando IV si mostrarono pure favoreggiatori degli studi storici e Diplomatici. Un Regio Istoriografo fu istituito, e nominato a tale uffizio un Giambattista Vico (1), un Asseman, un Danielle.

Dopo la fondazione dell'Accademia Ercolanese fatta da Carlo III ai 13 dicembre 1755, in cui riuni i più dotti uo-mini del pease per illustrare i preziosi monumenti delle città Romane sepolte dalle ceneri e dal fuoco del Vesuvio, Ferdinando nel 1779 un concetto più ampio volle manifestare colla istituzione di un'Accademia di scienze e belle lettere che fu divisa in quattro classi, e la quarta ebbe per iscopo precipuo d'illustrare la storia de' bassi tempi colla disamina spezialmente de diplomi, delle carte, e di qualunque altro monumento del medio-evo (2). Così l'Accademia istituita

per uccessila ricorrere alle antiche membrane che sono ancora supersitii, per per segombare, se è possibile, tutal l'incerteza, e per prevenie tutigli eiraccipie tutigli errore fatti come mai si potrebbe supere nella sua totale estensione il diritto pubblico. Fradula, marittimo de Reclassiatoria sua sua sua sua sua sua sua sua simila jajuli. Vicine essera a portata degli usi, consustudini, Politai, Agricollura ucci, totala suore, assa sua sua sia accessi? Il quatte medido so cerviti, tutti gliura cui, atota sua cui, assa (Ottamonotasi), e quantumque siano stati svilupati punti interessani, ad oeni modo in mollissimi altivi siano totala svilustrali l'operare. La cagione di chi del modo in mollissimi altivi siano totala svilustrali polecuro. La cagione di chi contengua cumenti antichi es-Crinci doquate di no poterzi penetrare da opsuno negli drachiri, che contengua cumenti antichi es-Crinci doquate di no bostro Sovrano che con savia disposicione ha ordinato a tutti i luoghi di sua intera giuridazione il depositarii in un Sacrario da esso erecti oct. ».

(1) Che il sommo Vico fosse stato nominato da Carlo III son Regio Interiografo, leggiamo nell'aggiamo all'aggiamo all'aggiamo all'aggiamo all'aggiamo all'aggiamo tall'aggiamo tall'aggi

(2) Giustiniani, Breve contezza delle Accad. istit. uel Regno di Napoli, 79— Statuti della Reale Accademia — Stamperia Reale 1780.

nel passato secolo avea ingerenza di fatto su tutte le scritture degli Archivi così Regii, che privati, e già un Codice Diplomatico, che contener dovesse i più importanti documenti relativi a' titoli inerenti alla Corona di Puglia, a' trattati di pace, di alleanza, di successione, ed altro riguardante il diritto pubblico del Regno, era stato proposto, ed affidatone la cura ad uno de'più dotti uomini delle cose patrie, Domenico Forges Davanzati (1). Una cattedra di Critica-diplomatica fu pure istituita nel 1777 nell'Università di Napoli, chiamandosi a reggerla uno de' più dotti uomini di quel tempo Lorenzo Giustiniani, ed indi essendosi fondata nel 4789 altra cattedra di dritto pubblico Siciliano nell'Università di Palermo, fu a tale lezione designato il celebre Canonico di Gregorio. E nell'Archivio Regio di Napoli, seguendosi l'avviso del Pecchia, vennero chiamati a Conservatori ed Archivarii uomini di molta erudizione istorica, come furono i Chiarito, e dopo di essi l'Abate Cestari (2). Ed in così fatto modo, Accademia di Storia, cattedra di Diplomatica, Archivi e Musei formarono già nella mente del legislatore di quei tempi il giusto concetto, che tali istituzioni insieme congiunte e riunite, e le une dalle altre afforzate, giovar potessero alla vera illustrazione della storia. Gli Archivi ed i Musei presentar dovevano il materiale ordinato scientificamente, la cattedra di critica diplomatica.

<sup>(1)</sup> Dispaccio dell'8 Febbraio 1792 and Grande Archivio. Il Forges Duronnoti fu quello stesso, che scrisse la dotta dizertazione sulla seconda moglie di Manfredi, dando il primo l'esempio di pubblicare per intero molti diplomi tratti dai registri Angioini dell'Archivio di Napoli, relativi spezialmente a'dominii di Carlo 1 d'Angio in Oriente.

<sup>(2)</sup> Anomio e Gennaro Chiarto, padre e figlio, fumono valentissimi in istoria e diplomatica; il primo serisse il comento istorico-critico-diplom. nulla costituz. di Ped. Il nu istraturarite e copera lodevole molto, edi secondo oltre varti inventariti ed altel larori manoscritti su' Registri Angioidi e processi di Camera, una dotto dissertatione sull'esamo di re pergamene presentate innazi ia Curia del Cappellano Maggiore. L'abate Cestors in il continuatore degli Annoli del Gattasta.

interpretava i documenti, sceverandone i supposti; l'Accademia di storia si valeva dottamente de preziosi avanzi dell'antichità per rappresentare co' Codici diplomatici gli usi, i costumi, le leggi ed istituzioni della società del medio-evo.

V. La grande rivoluzione Francese dell'89, e la filosofia che la preparò e la sostenne, fecero alquanto mancare i benefici effetti che per la storia e pel vero progresso sociale si andavano preparando colla conoscenza vera del passato. tratta dalle fonti e dai documenti. La società oppressa dai grandi abusi de' privilegi, del fanatismo, e della feudalità reagì tanto colla forza e colla violenza, che volle distrutta fin la memoria del passato; e però in mezzo a quei trambusti terribili di uomini e di cose, e tra quelli esecrandi delitti che commettevansi in nome della Dea Ragione, per reagire contro delitti simiglianti commessi per tanto tempo in nome della Dea Religione, ci fu pure il disprezzo della vera storia, e la non curanza degli Archivi che contenevano i documenti del passato. Un Ministro dell'Interno del 4793 in Francia in parlando delle scritture antiche degli Archivi diceva, che valeva meglio sostituire à ces vieilles et ridicules Paperasses la semplice dichiarazione dei dritti dell'uomo: come se questa semplice carta senza la conoscenza vera e profonda de'costumi dell'antica e nuova società fosse valuta a rimediare a' mali che la opprimevano.

Forso la Provvidenza volle permettere quel terribile uragano, che furiosamente invase buona parte dell'Europa alla fine del secolo passato, perchè alcuni abusi ed ingiustizie erano talmente radicate nel sistema sociale, che per svellerle e distruggerle non sarebbe bastato per più secoli qualunque prudenza e moderazione.

La stampa divenne libera, e concesso alla ragione ed all'intelligenza dell'uomo di manifostare liberamente i suoi pensieri sulla scienza, sulla storia e sull'umanità. Quanto tempo avrebbe dovuto passare prima di ottenersi un tal diritto sacrosanto, se non fosse stata la Rivoluzione dell'89? Così se da una banda si cadde nell'errore di disconoscere al tutto il passato, perchè credevasi che non contenesse se non tredici secoli di delitti, non si potè negare ad ognuno la libertà di discovrive e studiare questo passato, se pur gli piaceva: se da una banda gli Archivi e le antiche scritture furon tenute in disprezzo (e molti Archivi così in Francia che in Italia pur perirono nelle sollevazioni popolari), non si potè fare a meno di togliere il suggello, con cui arbitrariamente gli Archivi si tenevano nascosti e secreti; gli Archivi come vedremo, ottomero la loro vera pubblicità.

In Napoli prendendo sempre più forza e vigore le teorie oltramontane così in politica, che in filosofia, si volle imitare la Rivoluzione di Francia, e così sul finire del secolo XVIII mancò del tutto l'accordo che avea fino allora unanimemente spinto il Monarca ed i dotti a riformare il regimento dello Stato. Anche tra di noi colle nuove teorie politiche gli studi storici ed archeologi s'intiepidirono, le polverose carte degli Archivi si ebbero in dispregio anzi che no, e tornarono del tutto vuoti di effetto gli sforzi generosi del Governo nella istituzione delle cattedre di diritto Pubblico, e di Diplomatica, e nella fondazione dell'Accademia di Storia (1). Codici Diplomatici non furono iniziati, nò

<sup>(1)</sup> Già fiu dal 1793 il Giustiniani laguavasi nel modo che segue, che il genio del Sorrano non cra stato secondato da'componenti dell'Accademia delle scienze per mandare ad esceuzione quel Codice Diplomatico cotanto desiderato.

x Not linora non abbiamo una completa storia generale del Regon, perche mà el venuto in mente di formare una societat di unumi reramente savi e for-niti della huona critica e discernimento, non classici nel leggere carie vecchie a polyrerose cidie e di melle, non condomanti al hisospo cel asposti al bernaglio dell'inizida, onde racrorre quanto in esse ci ha di buno a sapera; el esporceto into cronologicamente con profitto, e di essere un momumento glorisos per la nostra ragione la loro fatica. È vero che una delle occupazioni dell'Academia dell'escience i Belle Arti sarcebe stato appunto di firsi una storia seritta in modo da secondare il grain grande del nostro benefico Sovrano, che con tanti pella tassici civil sistiare nel 1739, por invegliare guerralmente mella nazione

lavoro veruno di Accademia, che avesse avuto lo scopo d'illustrare i diplomi ed i documenti dell'Archivio Regio di Napoli. Così quel secolo che vantava un Muratori, un Conte Carli, un Lami, un Martorelli, un Mazzocchi e tanti altri, finì col decadimento della scuola storica, ed in Napoli mentre da una banda la forocia borbonica, e la vendetta e gelosia straniera mandavano a morte i più dotti e generosi uomini del paese, dall'altra is aldievoliva semprepiù il concetto scientifico dello studio profondo del passato, e della venerazione agli Archivi, che contenevano i monumenti del medio evo.

Vedremo or ora, come con migliori auspici risorse nel secol nostro la scienza critica-diplomatica coll'ordinamento delle scritture degli Archivi, e con sagge disposizioni legislative, che raffermarono semprepiù la istituzione di questi preziosi depositi.

tutti quegli studi, che rendono gli uomini sempreppiù illuminati ed utili allo Stato; ma per nostra fatalità ella rimase hen presto inoperosa, ed in oggi trovasi inu utotale silenzio, mentre godono taluni delle pensioni molto indoverosamente ». Bibliot. Storica pag. X.

E quel dottissimo nomo scorgeva chiaramente, che la filosofia ultramontana cominciava in Napoli ad arrestare il vero indirizzo storico surto collo atudio incessante delle scritture degli Archivi.

« In questi nostri tempi, egli dicera, è cadrot in mente a taloni nazionali di scirivee sopra il nostro Regno in generale con tutti diro sepere, che la nostra storia. . . . nel libri del quali altro non osserrasi finori che lo stile francese e spiritoso. Ma ciò che in essa è motto più condannabile, è il reder con aria digenerate for il motto di prime di coloro, che per hen erudini della storia ni generate o in particolare van cercando prima nomi e titoli di libri, e di apparare con oggi essettare pricisione gli anni degli avvanimenti; impolverandosi a tal effetto o negli archivi, o nelle vecchie hibitoteche, per riavenire quei tali monamenti, che possono fissare con sicareza l'epoca de 'empi » — XI pag.

II P. Alessandro de Moo e Francesco Antonio Grimaldi co loto annali farono tra di noi gli ultimi di quall'eletta schiera di dotti, che intesero ad illustaran en l'assato secolo la storia della mezzana etta odo documenti degli Archivi. Successero al principio del secolo XIX come vedremo Vivenzio, Pelficica in-Winappera della, ma l'avori di costro, in molte parti loderoli per critica ingliore, non possono eguagliare la dottrina e le conoscenze diplomatiche del dotti del secolo XVIII. и.

Archivi Napolitani nel secolo XIX — Legislazione riguardante il Grande Archivio di Napoli — Legge organica del 1818 — Pubblicazioni storiche.

XI. Dopo tanti sconvolgimenti ed ambiziose conquiste, ritornato un ordine qualunque nella Società Europea, benchè gli antichi despoti avessero voluto far restaurare le già distrutte forme ed istituti, si avvidero ben presto che ciò era al tutto impossibile, ed al più non si avrebbe potuto che raffrenare e rattemperare quell' impeto, che pur sempre tentava di travolgere di nuovo uomini e cose. Fu per mezzo secolo, che tutti i popoli di Europa guardarono a Francia; l'Impero, la Restaurazione, e la Rivoluzione del 4830 ebbero grandissima influenza sul reggimento interno delle nazioni Europee. In politica si volevano forme miste di democrazia e monarchia: nelle scienze e nell'istoria, si ricominciò a bramare lo studio del passato per rimediare ai mali non del tutto cessati del presente, e far progredire semprepiù la società nelle arti, nelle industrie, e nel commercio. La Germania spezialmente, ad imitazione del Muratori e de' grandi Italiani del passato secolo, si sforzò colla scienza critica indagatrice de' fatti veri e genuini, di richiamare lo studio dei dotti sulla conoscenza del medio evo.

Se non che in Italia l'ambizione e preponderanza straniera, ed il dispotismo che era risorto spezialmente colla dinastia Borbonica nella prima e seconda restaurazione, mentre da una banda ci fecero mancare per alcun tempo i frutti della libertà ottennta dalla Rivoluzione Francese, ci tolsero pure i vantaggi di quelle prudenti riforme, iniziate con tanta sua gloria ne' primi anni del governo di Ferdinando IV Borbone. Però il desiderio, che era nato dopo la metà del secolo passato, così nei governanti che nei dotti, di ripescare negli Archivi le vere pruove dell'istoria, e di promuovere le pubblicazioni delle cronache antiche e sincrone (come coi favori del Governo Modenese potè il sommo Muratori eseguire), non fu ripreso con vigore, come era da attendersi, dopo il turbine della Rivoluzione di Francia (1). I Governi Italiani, infeudati la maggior parte all'Austria ed alla Curia Papale, non aveano in mira, che distruggere ogni libertà di pensiero, ed il progresso storico e vero della società confondendo coll'immoderatezza dei propositi rivoluzionari, si ostinarono a far guerra alla scienza, alla storia ed alla intelligenza, piuttosto che alle private passioni ed alla brutale demagogia. E siccome per opporsi a' pochi inimici della monarchia, credettero le riforme costituzionali niegare che dai più si chiedevano; così per timore della stampa sfrenata, vollero senza preventivo esame proibire qualunque siasi pubblicazione d'ingegno, qualunque opera di scienza e di storia. E perciocchè gli Archivi erano depositi d'immensi ed importanti documenti, spezialmente sulle antiche forme ed istituti de governi e de municipî, il dispotismo giunse a tale in queste Province Meridionali d'Italia, da negarsi a chiunque lo studio delle scritture dell'Archivio che avessero potuto servire all'il-

<sup>(1)</sup> Certamente non manezano in Italia dotti scrittori d'istoria cella prima rida di nostro scolo, da essere idual spezialmente per critica migliera, e più sano discernimento nel giudirio del fatti. Na non si potrebbe dire, che per lo studio de documenti degli Archivi aressero costoro ugangiliste le immente cure e attiche de d'out il de passato secolo nel frugare e leggere le polverose carte di quel preziosi depositi. Nondimento quegli cui spezialmente dere Pitalia il rissopiente della rera scienza istorie, fi il Napolitano Corto Troya. Dopo il rissopio in Italia, in Francia, e più in Germania, la critica-diplomatica, e lo studio designi Archivi hamon fato immensi progressi, e force questivilima metà del secolo, tra gli attri fatti marvigliosi, presenterà eziandio la scienza dell'istoria perfesionate dimonstra co'veri finati e documenti.

lustrazione della storia. Ciò avvenne spezialmente sotto l'ultimo governo del 2.º Ferdinando (4).

XII. Intanto le scritture delle diverse Amministrazioni e giurisdizioni del Reame di Napoli erano cresciute soprammodo dal cominciare della nuova Monarchia Borbonica del 4734 fino al XIX secolo. Novelli bisogni, come d'innanzi abbiam notato, eran surti da ogni parte:e quindi nuove istituzioni, nuovi magistrati, nuovo ordinamento politico ed Amministrativo. La Real Camera di S. Chiara sostituita al Collaterale, e le reali Segreterie di Stato alle antiche Cancellerie e Supremi magistrati, la Curia del Cappellano maggiore modificata secondo le nuove esigenze, istituita la Giunta degli abusi, ed il Tribunale misto, e tante altre innovazioni fatte dopo la metà del secolo XVIII nel reggimento politico ed economico del Regno, furono moltissimi i rami di carte, che agli Archivi delle antiche giurisdizioni si aggiunsero. E quando poi l'occupazione Francese, ed anche la restaurazione innovarono radicalmente leggi ed istituti; quando una Commissione feudale fu istituita a discernere i diritti di vera proprietà dagli abusi del feudalismo, ed a diffinire le tante controversie che vertevano tra' Comuni ed i Baroni; quando nuovo sistema nella

<sup>(1)</sup> Non credo, che l'Amori potette avere tutto l'agio di studiare në Registri Angioini dell'Archivi di Sapoli, perché quantuaque nella dotta sua opera Angioini dell'Archivi di Sapoli, perché quantuaque nella dotta sua opera di Guerra del Verpro, molti documenti cita, ed alcuni pubblica per intere che si riferizenoa que los orgetto, pore ne trabassic parcechi importanti degli importanti importanti degli impor

percezione delle imposte, e nella tesoreria fu introdotto, nuovi Tribunali con uniformi procedure furono istituiti, e ridotte in un codice tutte le antiche legislazioni e consuetudini, e quando infine fu fondata la nuova organizzazione de' Ministeri di Stato, per le tante e svariate seriture che cominciarono a formarsi, si previde che tra breve tempo il Grande Archivio di Napoli sarebbe addivenuto un immenso deposito di moltiplici carte di tutti i rami della nuova Amministrazione.

E così avvenne. Come Castel-Capuano fin del 4835 (4) si credette poco acconcio a contenere le molte scritture, che fin da quel tempo passar dovevano negli Archivi, e però fu assegnato al Grande Archivio il vasto locale di S. Severino, così nel 1860 caduta in un baleno la dinastia di Napoli, e riunite queste provincie meridionali alla parte superiore e centrale, che già si reggeva costituzionalmente sotto l'Augusta dinastia di Savoia, furon tante le scritture degli aboliti Ministeri ed Amministrazioni, che s'inviarono nell' Archivio generale, che si dovette dal Governo aggiungere a questo anche quella parte del locale, che una volta si era lasciata a' monaci Benedettini. E così con immense fatiche degli uffiziali dell'Archivio, e con grande cura e sollecitudine della Direzione, tutte quante le scritture delle amministrazioni del cessato Reame di Napoli fino quasi alla famosa epoca del 1860, furon trasportate nel Grande Archivio di Napoli, divenuto oramai il più famoso tra gli Archivi di Stato d'Italia, non pure per l'antichità delle membrane e degli Archivi delle antiche giurisdizioni, ma per la soprabbondanza delle carte, che dal 4806 in poi si aggiunsero.

Però l'Archivio Napolitano nel corso del nostro secolo

<sup>(1)</sup> Nel 1845 si cominciarono a trasportare da Castel Capuano a S. Severino le scritture dell'Archivio; ma il Rescritto che assegnò questo locale porta la data del 23 Aprile 1835.

ebbe varie e memorabili vicende. Dappoicchè riconoscendosi da tutti esser d'uono con leggi e norme stabili rafforzare quell'antica istituzione di un deposito unico e generale di tutte quante le scritture dello Stato, questa legislazione seguì da una banda le forme politiche de' diversi governi che si successero, e dall'altra il progresso storico della letteratura e della scienza, cui i Governi i più dispotici non potevansi al tutto opporre. Ciò produsse, che nella legislazione degli Archivi, che or ora verremo disaminando, si scorge qualche contraddizione tra' principi esposti nella legge, e la esecuzione della legge medesima. La quale contradizione è uopo togliere ai giorni nostri, perchè se un tempo la istituzione degli Archivi avea l'unico scopo degl'interessi politici e finanzieri dello Stato, oggi la conservazione delle antiche e nuove scritture si ritiene spezialmente necessaria alla scienza e critica istorica; e se gli Archivi non altrimenti che le Biblioteche, debbono oggi essere aperti pubblicamente allo studio dei dotti, potrebbe mai dubitarsi, che questi Archivi vogliono esser regolati come istituti scientifici, anzichè di amministrazione interna o municipale?

XIII. Legislazione vera dell' Archivio Napolitano non esistette fino a' principt del secolo XVI; e se talvolta si rinvengono disposizioni intorno a questi grandi depositi di scritture, sono norme generali, consuetudini, ed usi per l'interesse esclusivo dello Stato.

Abbiam detto che Pietro di Toledo nel vasto locale di Castel Capuano avea riuniti non solo i Tribunali ma gli Archivì della Zecca, e della Regia Camera, ed anche gli altri depositi di scritture che trovavansi sparsi in diversi luoghi della città (1). Ma nel tempo stesso Carlo V disponeva,

<sup>(1)</sup> Trovavansi gli Archivi, prima di Pietro di Toledo, in varii luoghi ed anche case private. L'Archivio di Zecca, come abbiam detto, nel locale di S. Agostino, l'Archivio di Camera quasi tutte nelle case private, de' Luogotenenti,

che senza il permesso del Luogotenente nullus officialis etc. seu conservator scripturarum audennt de scriptura dictae Camera elicia diguam ostendere seu publicare (4). Si volle per l'utilità dello Stato riunire insieme le scritture de' tempi andati, ma si temette della pubblicità che poteva darsi ai documenti dell'istoria.

All'ufficio di Archivista furon chiamati per lo più i Nobili (2), ed i più affezionati al governo, e dal tempo degli Aragonesi in poi sembra che dipendessero dal Presidente della Regia Camera. La Città di Napoli spesse volte richiese che si lasciasea a lei "elezione dell' Archivario, ma ils Re non volle mai accordare questa grazia, perchè il Custode delle scritture antiche e moderne doveva essere di beneplacito Sovrano. Abbiamo veduto di sopra, come questi No-

Presidenti e Razionali di Comera. Ma nessuan notitia ci ha, come vorrebbe dimostrare il Minieri, che l'Archivio a itempi degli Arganosci fiosse in Cartel. Nuovo; perchè non cedo, che pruova molto l'esistenza dell'Archivio interno in quel castello la testimonianza di un tale tratta da un processo del 1485, il quale attesta di aver veduto in quel Castello un armario ove si conservanano investiture data dal Postello ce 30-rarni Aragonosci. Cio non el una ragione convincento, che tutto l'Archivi di Regia Zecca e di Regia Camera erano ivi. Mi-Nista, Pareri Prot. su'il Arch. Angoliono.

Come pure credo che s'ingannò il Minieri, quando asseri che nel 1882 i Registri Angioria stavano nel Cassi Norov, sol perche Carlo de Lellis nel principio dei suoi notomenti formati su quei Registri si esprime così: Notomentum exerpturia s'arco etc. in Archivio Regios Siclas Nangolsi: Notomentum per ma dum detemptur essem in Castro Noro Neopalts dis 9 Februarii 6682. Sembra chiavo con queste punci, che mentre il de Lellis fu teuno in prigione ad Castel Navos, si occupò ad ordinare i suoi motomenti, non certamente de Registri dell'Archivio, che non poterano essere nelle sue careeri di Castel Navos, ma dal lavori, che cgli già avea fatto so que in Registri esistenti in Castel Copuano, e che avea forse portati con se nelle careeri. Non si potrebbero interpetare altrimenti le parode del de Lellis, se pure non s'upila dire, che il coverno di allora, che pur sappiamo, come tenera nascosti i documenti degli Archivi, avesse volto (non so perché) sasgonare per prigiona al de Lellis in cole dell'Archivio, e che questa prigionia dove durare per moltissimi anni, perche quei notamendi non potettere essere compittuli no poca tempo!

(1) Pramm. data nel 15 settembre 1329 in Barchinone, de offic. Proc. Caes. (2) Luc. di Penn. 70, fol. 341.

bili e fedeli sudditi sapevano tenere in ordine l'Archivio di Napoli! (4).

XIV. Fa veramente maraviglia, come nella seconda metà del secolo passato, quando, come abbiam detto, era surto in Italia, come altrove, il bisogno d'illustrare la storia cogli autentici documenti degli Archivi, niuna nuova legge ed ordinamento fu fatto per l'Archivio di Napoli. Le cose rimasero quali erano al tempo de' Vicerè, se non che cominciossi ad essere, come notammo, meno ritrosi a far studiare i documenti istorici, e si videro alcuna volta unumia doti di storia e diplomatica chiamati ad archivisti e conservatori delle antiche seriture. È vero che una Prammatica di Re Ferdinando IV, istitul un archivio generare per registra-

(1) Fine a tutte il Gereron Vicercale; per quante he sapute investigare, non bo petato rinvenire alteno altra disposizione legislativa intorno agli Architi Napolitani. Era una istitutione antica, che antiche regulata da leggi, ai reggera medianto osi e consentadini. Codi per la tassa dei diriti che si stigerano fin dal 1603 per copie dei diplomi, che si riccercano ter Registri Angiorio, pubblico qui un docamento, che il Minierri riavenne nel manoscritto del de Lellir da lui nosseduto, e che indical Yantica unossa di onesta tassa.

« Nota di quello si esigge per li diritti nel R.º Archivio della Zecca conforme si è esatto per il passato dagli Archivarij sono stati pro tempore, sono videlicet. Per cercatura delli Registri di ciascheduno Re si esigge un carlino, e quando si vnole dalle parti la diligenza di tntti li Registri delli nove Re, che si conservano in detto Archivio, che sono al numero di 433 Registri, si esiggono Carlini nove, nella quale cercatura oltre di detti Registri vanno inclusi fascicoli 98 di diverse scritture, nelle quali ancora si fa diligenza e sono scritture di anni 400 in circa. Per le copie delle scritture, quando sono al numero di 3 o due, è stato solito exigersi tra il scrittore, che copia, et l'Archivario uno docato, habita consideratione, che la mano è defficilissima ad intendersi per esser francese, e per farsi una copia ci vnole una mattina intiera, e sono lunghe, e quando dono se ne vogliono assai, e sono piccole si esigge a minor prezzo di diece Carlini l'nna, così come si può convenire con le parti, e secondo la fatica, che vi è in copiarle e leggerle. Quando poi non se ne desidera copia intiera, ma uno riscontro di quello contiene tutta la scrittura con farne fede autentiche, e sono similmente due o tre fedi si esigge carlini cinque per ogni una al più tra il Scrivano, e il detto numero si esigge meno di detti carlini cinque facendosi cortesia assai alli negotianti. Die 29 Maii 1630 fuit consignata domino fisci patrono. Arca C. mazzo 84. n. 11 ».

zione e pubblicità degli atti privati; ma ciò non avea punto relazione agli antichi Archivi di Stato, ma sì bene ad una nuova istituzione, che conformavasi a' saggi principii di legislazione che specialmente da' filosofi e giuristi di questa parte meridionale d'Italia si proclamava utilissima alla sicurezza de' contratti ed obbligazioni. Certamente fu questa Prammatica che diede il primo indirizzo al sistema della pubblicità delle ipoteche e trascrizioni de' contratti; e quando poi quel sistema ipotecario colla' legge del 3 gennaio 1809 fu fermamente stabilito, il generale Archivio di registrazione fu creduto superfluo, ed in conseguenza abolito (1).

XV. La prima legge intorno all'Archivio Napolitano, che mirò veramente al progresso della scienza, fu quella del 22 dicembre 4808. Fu la prima volta che il Sovrano di Napoli imitando il motuproprio di Pietro Leopoldo, proclamò che un grande deposito di antiche e moderne scritture serviva non pure ai vari rami dell'Amministrazione pubblica, ma alla storia ed alla Diplomatica del Regno; che il suo uso era pubblico, e che bisognava però riunire in un medesimo locale tutti quanti quelli Archivi antichi, che alla storia generale dello Stato, e delle sue antiche giurisdizioni si appartenevano. Così un generale Archivio di Napoli fu la prima volta istituito, comprendendo in se le scritture dell' Archivio della Zecca, della Regia Camera, della Cancelleria e dei Vicerè, della Giunta degli abusi, della Giunta di Sicilia, della Curia del Cappellano Maggiore, degli antichi Banchi, degli arrendamenti e di tutte le altre Amministrazioni. Si credette nondimeno allora di non unire a questo generale Archivio le scritture giudiziarie, cioè quelle che provvenivano dagli alti e bassi magistrati che avevano avuto una volta diversa giurisdizione nella Città e

<sup>(1)</sup> La Prammatica di Ferdinando IV del 1786 fu l'adempimento di un desiderio espresso fin da' tempi di Carlo V dalla Città di Napoli — Vedi la Collex. delle Prammatiche del Regno di Napoli, tomo XIII, 76 e seqq.

nel Reame. Così l'Archivio della Real Camera di S. Chiara si ordinò trasportarsi presso la nuova Corte di Cassazione; quello del S. R. C., Giunta, delegazioni etc. presso il Tribunale d'appello, gli Archivi di giurisdizione criminale al Tribunale criminale; ed infine quello dell'abolita Vicaria civile, dell'Ammiragliato per la parte civile e della bagliva di Napoli, al Tribunale di prima istanza.

XVI. La legge susseguente de' 3 dicembre 1811 diede migliore perfezionamento alla legislazione degli Archivi Napoletani, e cominciò ad elevarli al loro vero posto d'istituti dotti e scientifici. Le scritture giudiziarie furono riunite al generale Archivio, perchè certamente la conoscenza delle antiche giurisdizioni forma parte integrante della storia politica dello stato. Una Commissione fu istituita per gli Archivi del Regno, la quale doveva esser composta di persone, che per li loro studi e per l'analogia delle loro cognizioni sarebbero state credute idonee a tale incarico. Ed il computo di tale Commissione era il più acconcio all'ordinamento degli Archivi ed all'illustrazione dell'istoria, perchè gl'incarichi che la stessa legge designò, furono per l'ordine e classificazione de' diplomi, per la Conservazione degli Archivi di Montevergine, Cava e Montecassino (1), per la riunione dei diplomi e scritture che potevano rinvenirsi presso altre case religiose, ed in fine per la pubblicazione per la stampa dei documenti i più utili all'illustrazione dell'istoria. Il concetto era completo, e le persone nominate come componenti la Commissione, furono bene scelte, giacchè un Delfico, un Winspeare, un Vivenzio, un Pelliccia, eran tali uomini a quei tempi dotti di diplomatica e di storia, di diritto pubblico e privato, da saper bene mandare ad esecuzione le

<sup>(1)</sup> Con decreto del 13 febbraio 1807, soppressi gli ordini religiosi, erano stato già date norme per la conservazione delle pergamene e manoscritti di questi tre famosi Archivi.

provvide prescrizioni della legge (4). Ma le vicende politiche ed i nuovi mutamenti, che intervennero nello Stato, impedirono del tutto questi lavori dotti e faticosi, che han bisogno di pace e tranquillità.

Nè è da trasandare, che in quella legge del 1811 ci ha altra eccellente disposizione, che indica come il Governo di Gioacchino Napoleone seppe valersi de'più valorosi uomini del paese a suoi Ministri e Consiglieri. Non è possibile di bene ordinare un Archivio, ed un Archivio immenso come quello di Napoli, senza ben diffinire la distinzione delle scritture, e lo scopo precipno, onde siano raccolte e ordinate. Però quella legge divise l'intero Archivio in quattro Ispezioni, di cui la 1ª che conteneva le carte relative alla costituzione ed alla storia dello Stato, era la più ricca ed importante, e l'Ispettore archivista aver doveva il titolo di primo Ispettore, che in caso di assenza o vacanza rimpiazzar poteva il Direttore generale. Dieci alunni che apparavano storia e paleografia, erano destinati esclusivamente a questa 1ª Sezione, ed erano addetti ai lavori, che il primo Ispettore loro preparar doveva di accordo colla Commissione storica.

Le altre tre Ispezioni rignardavano scritture dell'Amministrazione moderna, divise secondo il diritto politico e civile de' tempi odierni, cioè 1.º Amministrazione interna, comunale, e stato civile — 2.º Finanze e demanio dello Stato — 3.º Carte giudiziarie. Così con questa legge fu riconosciuto il nobile e precipuo scopo degli Archivi, l'illustrazione dell'istoria, senza trascurare l'interesse dello Sta-

<sup>(1)</sup> Sono ben note le opere di questi egregi filosofi e siorici. La Storia degli donti fudadi di Wisseraan, le oper storiche del Vivexizo e gil cierto di più destre di di peleografia del Pelliccia sono pregenti lavori ; e wi il Delevo in più dotto ridicitio pubblico e deconomico, che cella storia, nondimeno el sono distino sull'incertezza dell'istoria mostra aver abbastanza di quella critica cotanto necessaria per la scienza storica.

to, ed il dritto de' privati per l'ordine delle carte più moderne. Non dico che le scritture moderne e puramente amministrative non contenessero anche storia, ma le pergamene e scritture antiche che riguardavano spezialmente la storia della mezzana età, avean bisogno, per essere interpretate e comprese, di cognizioni più vaste e di critica più profonda:

XVII. Sconvolto nuovamente lo Stato, ritornarono per la seconda volta i Borboni, che vollero far sembiante di proteggere le arti e le scienze, ma in sostanza, come abbiam detto, odiavano la vera dottrina ed intelligenza, e non compresero il progressos atorico della società Europea. Essi non vollero neppure imitare le sagge innovazioni ed il moderato reggimento di Cario III, e de' primi anni del governo del quatro Ferdinando.

Colla restaurazione del 1815 furono rifatte leggi, e mutato reggimento politico, civile e religioso. Però anche l'Archivio di Napoli, quello di Sicilia, e gli Archivi provinciali ebbero le loro leggi e speciali regolamenti. Una fu pubblicata nel 12 novembre 1818, che si disse legge organica degli Archivi del Regno, la quale quantunque modificata in qualche parte da posteriori Rescritti e Ministeriali, è pur la legge fondamentale, che regge tuttora il Grande Archivio di Napoli (1).

Nello stesso giorno fu pure pubblicato un Regolamento per questo Archivio ed un altro per gli Archivi provinciali.

L'Archivio generale ebbe il nome di Grande colla legge del 1818, sol perchè bisognava mutare anche i nomi dati da' reggitori Francesi; la Commissione degli Archivi, che

<sup>(1)</sup> Tatti questi Rescritti e Decreti posteriori possono leggersi (quantunque con poco ordine disposti) in un libro intitolato — Legislazione positiva degli Archivi del Regno, pubblicato nel 1835 dal Principe di Belmonte, Soprantendente allora degli Archivi Napolitani.

tanto vantaggio poteva recare all'ordinamento delle scritture ed alla pubblicazione de'documenti, fu disciolta, e vennero abrogate tutte le disposizioni relative agli archivi date in tempo dell'occupazione militare. Diamo un conno delle principali prescrizioni, che alle leggi annullate furono sostituite, e vediamo se la scienza storica se ne avvantaggiò, ovvero se fu appunto questa nuova legge, che se non impedi al tutto, non fece certo progredire fino al 1860 il vero ordinamento delle scritture e le pubblicazioni storiche, secondo il concetto scientifico degli Archivi.

XVIII. Istituita nas Soprantendenza degli Archivi al di qua del faro, ed una Direzione ed un Ispettorato del Grande Archivio di Napoli, furono le earte di questo Archivio distinte in cinque classi — 1.º Reau Misserea, o sia politica e diplomatica—2.º Amministrazione Interna—3.º Amministrazione Finanziera—4.º Atti giudiziarii—5.º Guerra e Marina—A ciascuna di queste sezioni preposto un così detto Capo di Uffizio; abolito però quell' Ispettore capo della prima Sezione, che aveva una preeminenza sugli altri, perchè avea in custodia tutte le scritture, che secondo l'antica legge del 1811 riguardar dovevano la Costituzione dello Stato e la storia.

Invece il 4º Uffizio fu indicato come contenente le carte de' Reali Ministeri, o sia politica e Diplomatica / Che cosa significa quest' oscuro ed ambiguo gergo di parole? Dunque la politica e Diplomatica sta nelle carte de' Reali Ministeri, quel che non è Ministero Reale è del tutto alieno dalla politica e diplomatica. E che cosa vuosi intendere qui per politica e diplomatica in relazione ai Ministeri reali? Quale sarà dunque l'indolo vera e la distinzione delle scritture, che racchiuder debbonsi in questo 4º Uffizio, che per la legge del 1811 era il più importante di tutti, perchè contener doveva i documenti relativi alla costituzione ed alla storia dello Stato? Sembrami che il Governo Borbonico a-

vesse avuto paura di quelle parole, storia e costituzione BELLO Stato; le quali se forse erano troppo ampie per l'opoca, giacchè anche le carte moderne e contemporanee contengono storia dello Stato, si avrebbero potuto solo modificare, limitandone le scritture o all'epoca della venuta di Garlo III, ovvero all'epoca del 1806, quando le nuove Monarchie di Europa si trasformarono, ed iniziarono leggi ed ordinamenti del tutto nuovi.

XIX. Questa formola poco esatta di dire ebbe per molti anni conseguenze erronee sul concetto vero delle carte degli Archivi, e come testè vedremo, sulla distinzione ed ordine delle scritture. L'illustrazione dell'Istoria che pure è lo scopo più nobile de' grandi depositi delle scritture così antiche che moderne, fu considerata, non come precipuo dovere dell'archivista, ma come un desiderio o per dir meglio una curiosità privata, alla quale non si era in obbligo di soddisfare senza la venia delle alte autorità politiche del governo. L'archivio di Napoli si disse contenere atti di Ministeri e pubblica Amministrazione, che importavano spezialmente allo Stato sì per la politica che per gl'interessi del demanio, e servir potevano pure ai privati per li loro diritti ed azioni particolari. Così quegli atti e scritture di politica e diplomatica relativa ai Reali Ministeri, che conservar si dovevano nel 4º Uffizio, erano reputati atti governativi sottoposti alla vigilanza di un rigoroso Archivista, che come carte concernenti alla politica dello Stato vietava a chiunque osservarle e studiarle. Nè dicasi, che un articolo apposito (l'art, 18 della detta legge organica) proclami la pubblicità dello Archivio, come la proclamavano le leggi del 1808 e 1811, e che però la legge borbonica del 1818 fu liberale al pari di quelle. Secondochè avveniva spesso sotto il caduto governo, una legge che aveva la sembianza di esser alquanto favorevole alla libertà ed alla scienza, veniva modificata e quasi annullata da Rescritti e da Ministeriali, che ne impedivano e ne faorviavano la esecuzione. E gli ufficiali del Goverso, che comprendevano la gesuitica mira di questo, di voler apparire nelle leggi favorevole alla scienza, ma nell'esecuzione impedirla ed ostacolarla, si mostravano circospetti e ritrosi a dare notizie per chiarimenti storici e dotti.

Adunque ogni pubblicità di Archivio svanì, quando con varie Ministeriali si prescrisse al Soprantendente degli Archivi, che nos solo seoza la venia del Ministro non si rilasciassero copie delle carte delle Reali Segreterie di Stato e Ministeri, ma non si permettesse ad alcuno, senza un regonare permesso del Ministro medesimo, di osservarle (1). Se dunque per Ministeri reali s'intendevano tutte le scritture relative a politica e diplomatica così antiche che moderne, val quanto dire la storia intera del Reame, così per le relazioni esterne, che per l'Amministrazione politica e civile, che cosa significava, che il Grande Archivio era pubblico, quando dipendeva dal capriccio di un Ministro qualunque permettere o vietare lo studio di quelle carte?

E le cose così precedettero, meno qualche breve intervallo nel 1848, fino al 1860. L'Archivio fino a questo tempo non si potò dire veramente pubblico per l'interesse della scienza, come stava scritto nella legge organica del 1818. Il primo Uffizio che conteneva la maggior parte delle scritture relative alla storia dello stato, era pressochè inacces-

(1) Ved le ministeriali del 22 dicembre 1824, 22 gennalo e 18 giapno 1825, pubblicate nella lepitalizione degli Archivi del Region pag. 198 e 198. Ivi si legge especiasmente non pierri non solo dar copie, ma neppure permetteri di castrorari le carte delle diversa Sepreterie di Stato e Ministeri, comprendendo in el divite auche le carte appartenenti ollo Curia del Cappellono Maggiore, al Monte Frumentorio, alla Delegacione della Curistilizione, alla Rond Comera di S. Chiero, alla Giunta Ecclesiation del al Tribunoli Misto etc. So nelle Carte de Reali Ministeri si comprendono le scritture autiche e moderne riguardatio piolicia e diplomatica, il divisto estendevia alla maggior parte dei olcumenti storici. Can ciò veniva a richiamarsi in vigore la disposizione di Carto V. innanzi riferita!

sibile e chiuso a chiunque Italiano o regnicolo, avesse avuto il desiderio di studiare i fonti dell'istoria; e solo per circospezioni internazionali si permetteva a qualche dotto straniero di aver copia di alcun documento relativo meno all'Italia, che a Stati d'oltremonti (1).

XX. La Dio mercè, proclamata l'unità governativa degli stati Italiani nel 1860, e cangiate pure le forme politiche da dispotiche in costituzionali, le ministeriali, i secreti suggerimenti, l'arbitrio ed il capriccio di un Ministro o di un Capo di Amminisirazione cessarono del tutto, e l'Archivio di Napoli cominciò a mostrarsi quale la scienza e la legge il designavano, cioè pubblico e di pubblico uso per l'istoria, e per gl'interessi del Demanio e dei particolari. L'egregio uomo preposto alla Sopraintendenza prima, e poi alla Direzione del Grande Archivio, e degli Archivi di Cava, Montevergine, e Montecassino (2), volle fosse rispettata la pubblicità degli Archivi, secondo l'articolo 18 della Legge organica, senza difficoltà, ambagi, e sutterfugi, che per lo passato si mettevano in mezzo. Bastò chiedere la semplice permissione, come era ben giusto, al Direttore dell'Archivio, per poter liberamente e senza restrizione veruna stu-

<sup>(1)</sup> Così il de Cherrier, il Raumer, il Theiner, il Saine-Prisat ed altri potettero osservare l'Registat Aggiori dell'Archivol di Regis Lecca e tarma qualche noticis e documento; c così pure il chiarissimo Buillard-Bribbller poti tottorer motti dipioni di Federico II, che aggiunes a lon Celler dipionatico. Ma mono la guerra del Furpro dell'Amari, lo cui parecchi documenti di quoi Registri trovansi pubblicati, dal 1818 si 1860 none il faivoro veruno resultato dotto di alcun nostre connationale, che indicasse le studio profondo del Registri Angioria della eltres crittura matiche dell'Archivi di Rapoli, sel netti aqualche memoria sulle antiche monete di Salvatore Furo ed i lavori di Camillo Minieri, Refico II Tavara rivoles i suosi studi è tempi anticrio qui aggioria, poco pote frugare l'Archivio Napolituco, ed il se Cusara nella sua succia di Manderilo no riccolo alcun moro documento di quest tempi. Come mathematica di Manderilo no riccolo alcun moro documento di quest tempi. Come mathematica di Manderilo no riccolo alcun moro documento di quest tempi. Come mathematica in di Manderilo no riccolo alcun moro documento di Ost Nopoli!

<sup>(2)</sup> Il Commendatore Francesco Trinchera, Professore di Economia Politica, e membro dell'Accademia delle Scienze di Napoli.

diare qualunque scrittura antica o moderna, come fonte e documento dell'istoria. Così Italiani e stranieri nel Grande Archivio di Napoli hanno oggigiorno tutto l'agio di attendere a' loro studi, certo con maggior libertà, che non trovasi neppure negli Archivi di Francia, e Germania (1).

XXI. È ciò in quanto alla pubblicità degli Archivi, che è uno de' precipui mezzi per render proficui alla scienza questi importanti depositi. Ma la legge organica del 1818, avendo dichiarato disciolta la Commissione dotta per gli Archivi, istitui nel 1811, e però abrogate tutte le sagge disposizioni intorno all'alunnato diplomatico, alla conservazione dei diplomi ed alle pubblicazioni istoriche, quali preserzizioni sostitui, ed in che modo furono eseguite?

Le prescrizioni veramente furono quasi al tutto confor-

(1) Fra motti dotti straniri venuti a consultare l'Archivio di Napoli dal 1880 in poi mi piace di nominare l'Ichevichi carlo Hopf e Ferdinando Gregorovira, ed il Russo Makouchen, che in questi ultimi anni chhero ogni agevolteza di poter trarre da tatte la escitura dell'Archivio nottire issoriche per Il 100 ni-vori. Di fatti il primo ha pubblicato la storia del Macio Evo della Grecia, ed il secondo quella del Macio Evo di Roma, riportando molte citazioni di documenti esistenti e horstir periosi Registri Angiolia. Il terro lavora da una storia degli Stari, avrendo riavenuto in quelle scritture dell'antico Archivio di Regia Zecca più di quanto potera sperare.

Mi spiace nondimeno dover confessare, che quantunque dalla Direzione attuale siasi data ogni larghezza per lo studio de'monumenti istorici, pochissimi tra gl'Italiani siansi finora avvantaggiati di questa pubblicità; e mentre Tedeschi, Francesi ed anche Russi credono di non poter scrivere cosa veruna intorno alla storia del medio-evo senza lo studio dell'Archivio di Napoli, e ne trascrivono i migliori documenti, gi'Italiani se ne stauno neghittosi, e non si dedicano a tutt'uomo ad imitare l'esempio e prosegnire l'opera dei dotti ioro progenitori del secolo XVIII. Eppure a costoro non era permesso, che a grandi fatiche penetrare negli Archivi; ed il Governo attuale assai più che gli altri Governi di Enropa, dà lihertà intera agli studi storici e pajeografici! Voglio nondimeno angurarmi, che raffermato semprepiù l'ordine e la pace in Italia sorgano in hreve tra la gioventù dei nostri giorui forti e vigorosi ingegni, che continuando le tracce del Chiocearelli, del Pellegrino, del Muratori, del di Meo e del Troya, sappiano congiungere lo studio de'monumenti degli Archivi alia critica de' nostri giorni, e così illustrare semprepiù quella storia della mezzana età, cotanto necessaria a conoscersi 'pel perfezionamento della scienza sociale. mi a quella legge, che si volle abrogata, anzi sembrami, che in qualche parte la chiarirono con più esattezza, conformandola alle esigenze della scienza storica odierna (1). Così

(1) Si leggano le seguenti disposizioni della legge del 1818.

Art. 22 « Indipendentemente del Seprantendente generale e dal Direttore, sarà annesa al Grande Arthirio di Napoli una Commissione computare di tre membri della nostra Real Società Borbonica, proposti dai Presidente di essa e presentai alla nostra approvazione dal Ministro degli Alfari Internol. Questa Gommissione starà interricata della compilazione del codice Diplomatico e della memori che servir debbono alla formazione della storia patrio. Uno de componenti a seclus del Presidente della Società Reale, sarà l'estensione dell'opera, gli altri der i collaboratori della storia patrio. Uno de componenti a seclus del Presidente della Società Reale, sarà l'estensione dell'opera, gli altri der i collaboratori.

Art. 24 « Il Professore di Paleografia è considerato come un collaboratore della Commissione del Codice Diplomatico, e farà parte della Commissione. Egli avrà special cura di preparare e scegliere dall'Archivio i materiali necessarii per tale opera ».

Art. 28 \* La Commissione, di concerto col Soprantendente Generale, proporrà un piano di lavoro per l'esatta classificazione di tutti i diplomi e di tutte le carte antiche, e per la formazione di un catalogo ragionato di esse, che si pubbilicheta colla stampa, onde conoscersi tatto ciò che può divenire utili allo stato ed alla storia, ed interessarne le scienze e le arti.

Art. 26 « La Commissione ha il diritto di chiedere ed esaminare tutte le pergamene e tutti i diplomi che si conservano canto nel Grande Archivio, che negli altri depositi del Regno, e che crede necessari ai sno lavoro ».

Art. 27 « La Commissione corrisponderà col Ministro degli Affari Interni per tutto dò che concerne il suo incarico, come ancora per le notirie, che le bisogeramo e che non possono ricavarsi dagli Archivi. Corrisponderà poi col Soprantendente generale per ciò che riguarda la parte amministrativa, a cui è immediatamente affighta ».

Art. 28 - La Commissione, allorebh avrà compiato un Volume dells son opera, for far perentie per meza ode l'erwidence della Società Reale al Ministro Segetatrio di Stato Ministro degli Affari lateral, da cui sara originalimente trasmessa di nostro Segetatrio di Stato Ministro Cascellière che lo presentela a Noi onde ricevere gil ordini corrispondenti, e colla nostra approvazione disporne la pubblicazione per la stampa :

« Nelia pubbicazione di ciascun Volume la Commissione godrà del premio di una medaglia etc. ».

Art. 29 « Sui Codice Diplomatico e sulle memorie compilate dalla Commissione dovrá formarsi una compiuta storia del Regno, di cui sarà incaricato una persona di lettere nella dipendenza del Ministero di Stato della Cancelleria generale, col carattere di Regio Istoriografo ». quel che riguarda la formazione del codice Diplomatico, la Commissione storica incaricata non puro di questo lavoro, ma della classificazione de' diplomi e del catalogo ragionato di cssi, la cattedra di Paleografia, l'alunnato storicodiplomatico, il Regio Istoricografio, è quanto mai potevasi immaginare di più utile all'illustrazione della storia patria.

Ma queste sagge prescrizioni, che quasi in contraddizione della indicazione delle scritture del 1.º Ufficio, mal designate, come abbiam detto, col titolo di carte de Reai: Ministeri, davano all'Archivio la sua più nobile prerogativa di essere il deposito delle fonti vere dell'istoria, come vennero eseguite dal governo Borbonico? Anzi, ebbero mai esecuzione? A dire schiettamente la verità, dal 1818 al 1860 non l'ebbero mai, secondo il pensiero del legislatore ed il desiderio de' dotti.

Fu solamente istituita la Cattedra di Paleografia (1) e l'alumnato storico diplomatico; ma Regio Istoriogrefo non fu mai nominato, come lo era per lo innanzi, Commissione storica non fu mai scelta tra' membri della Società Reale, e però non mai proposto il piano per la classificazione dei diplomi, non mai pubblicato catalogo ragionato di essi, non compilato mai alcun vero Codice Diplomatico, o memorie che poi servir potessero al Regio istoriografo per serviere una compiuta storia del Regno. Tutto ciò rimase, fino al 1860,

<sup>(1)</sup> Giá fin dal 1777, come abbiam detto, era stata fondata nella Università degli Stadi di Napoli la Catterda di critica diplomatica, e chiamati a reggerta nomi tropo nell, un Péter-Nepoli Signorelli, un Giutriniani, un Pelliccio, nomi che alla sistera delipioni congiungerano conocenza profonole di storia, come il dimostrano le opere da essi date alla stampa. Na la Catterda di Pelegrafia istimita posteriormente fu conferita prima all'Abate Scotri, poi all'abate Apprea, e quindi a Geneceri, ed a Cononcio, che non cha la sciato la viori veramente importanti di storia e paleografia. È certo che quantanque fossero due Le Catterfor Universitarie, riguardanta la Diplomatica e la Pelaografia, gli aluna poco profitavano delle lezioni, e ci fu bisogno di molti ordini Ninisteriali per induriti da staticare – vedi la legiziacione positivo degli Archivi pag. 30 di Archivi pag. 30 di

quasi del tutto obbliato; e la vera colpa è da attribuirsi al Governo de Borboni, pauroso sempre dell'istoria e spezialmente di quella tratta dalle fonti e da' documenti. Voleva quel Governo mostrarsi in apparenza amico della scienza, e pubblicava perciò la legge la più favorevole alla pubbicità degli Archivi ed al loro nobile scopo dell'illustrazione dell'istoria. Nel fatto, come vietò lo studio delle scriture storiche, chiamandole con un sol nome di Reali Ministeri, così non diede alcuna esceuzione alla maggior parte di quelle prescrizioni, che avrebbero fatto riguardare l'Archivio, come vero sitituo scientifico e dotto.

XXII. Se non che i passati Direttori dell'Archivio di Napoli, pur non volendo e non potendo opporsi a quel che era allora sistema politico di governo, tentarono in alcun modo di riunire essi stessi e sotto la loro Presidenza il professore di Paleografia e taluni degli ufficiali dello stesso Archivio, per menare innanzi qualche pubblicazione, che se non avesse potuto raggiungere lo scopo della legge organica del 1818, avrebbe dato almeno a divedere, che nel Grande Archivio poteva rinvenirsi una collezione inesauribile di documenti dell'età media. A tal fine fu pubblicato prima il Sillabus membranarum ad Regiae Siclae Archivum pertinentium, e poi iniziata la pubblicazione degli atti privati anteriori ai Re Normanni, sotto la Soprantendenza del Comm. Antonio Spinelli, che per quanto era in lui, e per quanto i tempi il permettevano, si sforzava di dar lustro e splendore all'Archivio di Napoli (1).

Ma così fatta Commissione composta solo di archivisti non poteva certamente dare il frutto che avrebbe potuto ottenersi, se fosse stata composta (secondo l'idea del le-

<sup>(1)</sup> Egli nel 1845 diede a stampa un Ragionamento degli Archivi di Napoli, ebe se manca alquanto di saua erifica, ribocca certamente di erudizione e di dottrina. Spezialmente alle sue istanze e sollecitudini si deve, che il Grande Archivio da Castel Capuano fosse trasportato nel vasto locale di S. Severino.

gislatore) de' più dotti scrittori d'istoria. Gli Abati Scotti e d'Aprea, Genovesi, Canonico ed altri, professori di diplomatica e paleografia e valenti archivisti, avrebbero potuto solo preparare il materiale storico, perchè consumati nella cognizione delle scritture dell'Archivio; ma ciò non bastava per la classificazione ragionata dei diplomi e per la pubblicazione di un vero Codice Diplomatico secondo i precetti della scienza odierna. A ciò erano necessarie conoscenze profonde di critica e d'istoria, che solo in alcnne specialità possono rinvenirsi, note per li loro scritti storici e diplomatici. Così ad un Delfico, a un Winspeare, ad un Vivenzio, ad un Pelliccia, ad un d'Onofrio, che facevan parte di quella prima Commissione formata colla legge del 1811, avrebbero dovuto succedere un Troya, un de Cesare, e qualche altro nome simigliante, che colla loro dottrina potevan dare il vero indirizzo a' lavori storici dell'Archivio di Napoli.

XXIII. Così avvenne, che le opere innanzi annunziate, cioè il Syllabus ed i Monumenta, non incontrarono presso i dotti di Europa tutto quel l'avore, che era da attendersi da lavori di tal sorta. Non dico che i dotti non vi avessero rinvento spesse volte notizie e documenti importanti per l'istoria della mezzana età; ma così fatti lavori erano essi condotti con quella sana critica istorica, che si richiede giustamente a' zitori nostri?

Il Syllabus non si può dire Codice Diplomatico Angioino, perchè esso non contiene che il sunto (qualche volta non esatto) delle poche pergamene così dette sciolte dell' Archivio della Zecca, le quali racchiudono per lo più il verbale della esecuzione che davano gli ufficiali agli ordini del Sorvano. Ma che cosa sono questi pochi istrumenti di esecuzione in paragone degl'innumerevoli diplomi della Cancelleria Angioina, che leggonsi nei 378 volumi in pergamena? Era con questi registri, che bisognava formare il Codice Diplomatico Angioino, pubblicando per intero gli ordini sovrani

i più importanti per la storia di quei tempi, così in quanto alle relazioni esterne, che per l'amministrazione, e pel diritto politico e civile dello Stato. Le pergamene sciolte dei tempi Angioini, cioè le così dette Arche, ed anche i fasciscoli in bambacina, avrebbero potuto servire di supplemento per quei diplomi, che non più si trovano nei Registri, sia perchè mancano alcuna volta nei volumi fogli e fascicoli interi, sia perchè parecchi de'Registri furono nelle commozioni popolari brugiati e dispersi. E le annotazioni, che gli Abati Scotti ed Aprea han creduto di fare a' sunti dei diplomi corrispondono perfettamente alle giuste esigenze della scienza odierna? Ma i documenti non debbono essere pubblicati a casaccio; una scelta giudiziosa deve aver luogo. e le annotazioni debbono per lo più riguardare punti importanti della storia, che o per la nuova scoperta di documenti vanno intesi diversamente da quello che si è fatto dagli scrittori, o di nuove pruove si confortano, che assicurano, modificano, o interpretano nel loro vero significato i fatti dalle cronache sincrone narrati confusamente, e con passione partigiana.

La compilazione dunque de documenti degli Archivi deve essere tale opera di scienza storica da illustrare quanto di più oscuro, difficile o contesa rinviensi in quel periodo, che si prende a trattare; quel che tutti sanno o contestato, quel che suo periodo, quel che va letto concordemente in tutti gli scrittori, è bene inutile di ripeterlo in così fatte opere speciali, che debbono contenere direi quasi il perfezionamento della scienza storica, pruovata co' veri fonti e documenti. Ma è tutto questo che si rinviene nel Syllabus membranarum e nelle annotazioni de' compilatori; ovvero sunti di molti documenti perfettamente inutili, ed avvertenze di storia e diplomatica, che alcuna volta anche un tirone si vergognerebbe d'ignorare? E non ci ha invece molti sunti di

documenti importanti, che avrebbero desiderato uno sviluppo maggiore nelle annotazioni, ed nna dimostrazione completa della loro importanza sopra alcuni fatti della società del medio evo, al tutto oscori ed ignoti?

XXIV. Ma il Sullabus Membranarum non si può dire neppure quella specie di Catalogo ragionato dei diplomi, che la legge del 1811 ed anche quella del 1818 prescrisse di pubblicarsi. Un catalogo ragionato de' documenti del medio evo richiede nel compilatore una conoscenza profonda e critica della storia di guella età, tuttora incerta ed oscura. Imperciocchè non pubblicandosi per intero i documenti, non pure bisogna assegnarne le date con precisione diplomatica inappuntabile, e dopo averli esattamente letti e studiati, darne in sunti il contenuto, ma richiamare l'attenzione de'dotti sopra quelle particolarità che il documento contiene, che possono illustrare qualche punto ignorato o poco noto di storia civile e politica di quei tempi (1). Così quando fa uopo, bisogna aggiungere nel sunto le parole stesse del documento, che accennano all'idea storica che vuolsi notare, e bisogna con qualche brevissima annotazione rimettere il lettore ad altri documenti quasi simili di epoca anteriore o posteriore. Forse potrò andare errato, ma questo è, a parer mio, il catalogo ragionato de' diplomi utilissimo alla scienza ed a'dotti, secondo che quelle leggi richiesero: ed io credo che appunto per la difficoltà somma del lavoro si credette in ciò opportuna l'opera della Commissione storica. Che se si fosse trattato di semplici indici, inventarii, o repertorii, era ciò designato nel regolamento del 1818, come obbligo principale degli nfficiali archivisti addetti al Grande Archivio di Napoli; ed in ciò fare non

<sup>(1)</sup> Un esempio luminoso di un vero catalogo ovvero Regesto di Diplomi ci è stato dato dal chiarissimo Bonaini, Soprantendente degli Archivi Toscani, colla pubblicazione dell'Inventario e Regesto de' Capitoli del Comune di Firenze fatta nel 1866.

avrebbero avuto certamente bisogno degli altrui consigli ed aiuti. L'ordinamento semplice delle scritture, la loro conservazione, gl'indici e gl'inventari, senza i quali ogni qualsiasi scrittura riuscirebbe inutile, sono doveri così increnti all'ufficio di archivista, che non è possibile poter disgiungere l'una cosa dall'altra. L'archivista ordina e conserva le carte; dalle carte bene conservate ed ordinate, l'uomo dotto in diplomatica ed in istoria trae e pubblica il catalono razionate e scientifico.

Trovasi mai questo pensiero scientifico nel Sillabo delle pergamene di Regia Zecca? Quali sono i documenti più importanti per la storia, quali le parole di questi documenti che accennano ai punti importanti da illustrarsi? Qualche volta, è vero, si pubblicano i documenti per intero nelle note; ma ciò è caso radissimo, ed è certo d'altra banda, che quei sunti possono convenire piuttosto a semplice indice delle pergamene, anzichè a cataloghi ragionati e dotti.

Con ciò, lo ripeto, non intendo negare la grande utilità, che ha pur recato allo studio de'dotti questo lavoro, comechè poco esatto, e poco scientifico e critico. Di fatti non ci la scrittore moderno così Italiano che straniero, che non si faccia a consultarlo, perchè si è conosciuta oggigiorno la necessità, che storia vera spezialmente del medio evo non potrebbe ottenersi senza lo studio delle fonti, che si conservano negli Archivi.

XXV. E lo stesso quasi debbo dire dell'altra pubblicazione, intitolata Monumenta Archivi Neapolitani, che cominciata sin dal 1845, col sesto ed ultimo volume si è compiuta nel 1863. I dotti di Europa l'accolsero con soddisfazione e compiacimento; alcune volte ne trassero notizie utili alla storia, e forse quando sarà meglio letta e studiata riuscirà sempre più gradita e in qualche parte profittevole alla scienza. Ma poù dirsi quella pubblicazione vero Codice Diplomatico del Ducato di Napoli, del Principato di Benevento, del Contado di Capua, e del Principato di Salerno, del Ducato di Amalfi, di Gaeta, di Sorrento etc.? Qual'è il concetto storico, che informa quella pubblicazione, spezialmente in relazione al gran mutamento avvenuto in questa Italia meridionale nell'11.º e 12.º secolo, quando dal dominio de'tanti dominatori longobardi, e da quella larva che era rimasta di dominazione Greca passò in potere de' Normanni? Io comprendo che non esistendo nell'Archivio di Napoli carte pubbliche di quei tempi, l'immensa congerie di pergamene dal X al XII secolo non sono, che carte private, cioè istrumenti ed atti relativi ad interessi puramente di particolari, ed alcune ' poche donazioni e concessioni di Baroni, Conti, Principi e Duchi a favore de' Monasteri. E questa specie di scritture diplomatiche vennero spezialmente nell'Archivio di Napoli, come innanzi è detto, al tempo della così detta occupazione militare de' Francesi, perchè soppressi i Monasteri fu ordinato il trasporto nell'Archivio di tutte le loro scritture. e tra queste si rinvennero gl'istrumenti e concessioni in pergamena, di cui certamente le più pregevoli per la storia furono le più antiche. Ma oltre le pergamene de' Monasteri soppressi vi erano nell'Archivio, e vi sono altre moltissime membrane, che posteriormente sono state inviate da parecchi antichi Intendenti di Provincie per conservarsi nel grande deposito della Capitale di allora. Ed io credo, che da questa specie di antiche scritture si avrebbe potuto trarre grande giovamento per la storia dell'11º e 12º secolo, perchè così fatti documenti racchiudono per lo più notizie relative a' diritti e privilegi de' Comuni. Chi ignora pertanto a' giorni nostri, quanto lustro possa recare alla storia della mezzana età qualunque siasi notizia scritta di quei tempi, intorno alle Comunità di quell'epoca, alle consuctudini dei diversi paesi, alle relazioni politiche e civili tra le città libere ed i Baroni? Perchè dunque si vollero ne' Monumenta

pubblicare solamente le carte relative per lo più a Monasteri, e non scegliere tra le pergamene antiche de'Comuni quelle che sarebbero state forse più utili alla illustrazione di quei tempi?

Oltre di ciò gli Archivi di Montecassino, di Cava e Montevergine eran soggetti secondo la legge del 1818 alla Soprantendenza degli Archivi, e la Commissione istituita nel 1814 avea avuto l'espresso incarico di ordinarli. Chi no conosce quante antiche membrane in que'depositi, e specialmente in quello della Cava, racchiudonsi, anteriori al 1430, epoca in cui si diè termine in quell'opera alla raccolta de'documenti? E perchè i compilatori de' Monunaca non credettero avvantaggiarsi di quei ricchi tesori ancora ignoti agli studiosi, che avrebbero potuto dare miglior lume all'importante periodo, che si prese a trattare?

Io, che oltre di aver rivolto tutti i miei studi alla storia del medio evo, ho qualche scarsa perizia delle scritture dell'Archivio di Napoli e dello stato in cui ritrovansi, come pure degli Archivi di Cava e Montecassino, intendo abbastanza le grandi difficoltà ed ostacoli, che si opponevano a comprendere nella collezione delle pergamene anteriori alla Monarchia Normanna tutte le carte su menzionate. Ma io credo, che bisognava cominciare dal togliere questi ostacoli, mettendo in ordine e facendo trascrivere gli antichi documenti de' Comuni, ed inviando i giovani alunni negli Archivi di Cava e Montecassino a studiar quei tesori, trascegliendo i diplomi che avessero potuto aggiungersi alla pubblicazione. Così facendo, forse questa grandiosa opera cresceva d'importanza, e se non poteva dirsi perfetto Codice Diplomatico de'dominatori Longobardi e Greci di quei due incerti secoli, avrebbe nondimeno recato qualche giovamento alla storia del diritto politico e civile di quei tempi.

XXVI. Ma quell'immensa collezione di documenti in sei grossi volumi, la maggior parte tutti relativi a' Monasteri di quei tempi, con qual concetto storico è stata pubblicata? Sono quei documenti illustrati da acconce note, che indichino la loro importanza in relazione agl'istituti ed a' costumi di quei tempi? Che cosa significa la pubblicazione di parecchi contratti di enfiteusi, di vendita, di donazione, e altre maniere d'istrumenti al tutto simili e conformi tra di loro? E non bastava pubblicare un solo per ogni specie di contratto, per farne conoscere le formole, e per gli altri indicare le sole parole relative alla cronologia, alla topografia di qualche luogo, ed ad alcun'altra cosa, che importar poteva agli usi e consuetudini di quei tempi? Così invece di sette, tutta quella raccolta si avrebbe potuto ridurre a due volumi tutto al più; ed i 20 anni circa che bisognarono per simile pubblicazione, si avrebbero potuto spendere più utilmente nelle annotazioni dotte, e nel preparare altri lavori più utili e più importanti alla storia del medio evo. Conchiudo adunque che per quante notizie di cronologia, di topografia, di formole giudiziarie, e di contratti diversi possono trarsi da quella ricca collezione, è certo che così fatta opera non potrebbe dirsi che un faticoso lavoro di paleografia e di trascrizioni di pergamene, che per la loro antichità riescono alcuna volta pregevoli, ma per l'illustrazione della storia politica e civile di quei tempi non hanno tutto quel valore, che se ne attendeva.

XXVII. Fa uopo non pertanto avvertire, che il primo volume del Syllabus delle carte dell'Archivio di Regia Zecca vide la luce nel 1824 per cura dell'Abate Scalti, e per l'Abate Aprea successore dello Scotti nella cattedra di paleografia fu posteriormente pubblicata la prima parte del secondo volume nel 1832, e la seconda parte nel 1845. Quantunque all'intera opera possono generalmente attribuirsi le osservazioni su indicate, pure il primo volume dello Scalti sembrami un lavoro più pregevole de' volumi posteriori dell'Abato Aprea, perchè così i sunti de' documenti che le annotazioni in qualche parte, mostrano nell'autore più esatta conoscenza di Archivi e di diplomatica.

I Monumenta furono iniziati dalla Commissione non nominata secondo le prescrizioni della legge del 4848, ma scelta dal Soprantendente Spinelli tra gli ufficiali dell'Archivio, pubblicandosene il primo volume nel 4845, ed i volumi posteriori, dal 1847 al 1859 fino al guinto, sotto la Soprantendenza del Principe di Belmonte; e solo l'ultimo volume fu posto in luce sotto la Soprantendenza e la Direzione attuale dell'egregio Prof. Trinchera. Io credo che una volta cominciata quell'opera (certamente per molte ragioni importante) con quel metodo e quell'indirizzo, che vollero i primi compilatori, trattandosi di compierla all'anno già prima designato della investitura data al Normanno Ruggiero del Regno di Sicilia e Ducato di Puglia, ben fece la Direzione attuale dell'Archivio di pubblicare l'ultimo volume collo stesso metodo ed indirizzo, che se in qualche parte, a parer mio, merita appunto, non si può certo questo attribuire, che a chi prima iniziò, e molto più a chi continuò l'opera dal secondo al quinto volume. D'altra banda nel farmi a studiare accuratamente quel lungo lavoro, mi è incontrato di osservare, che (meno i difetti da me innanzi annunziati, all'intera opera comuni) il primo e l'ultimo volume cioè quello pubblicato sotto la Direzione dello Spinelli, e l'altro sotto quella del Trinchera sono riusciti di maggiore utilità per la storia; il primo perchè fu accompagnato da note, alcuna volta abbastanza dotte ed erudite, e l'altro perchè contenente assai più de'volumi anteriori parecchi diplomi di concessioni di Duchi di Napoli e Conti e Baroni di quei tempi, i quali, come radissimi, riescono documenti preziosi per l'illustrazione di quei tempi (4).

<sup>(1)</sup> Per l'errore commesso da' primi compilatori di aver voluto designare, come ultimo anno de' Monumenta, l'investitura data a Ruggiero, è avvenuto che tutti i documenti di Napoli dal 1130 al 1139 non fecero parte di questa collezio-

XXVIII. Ma la Soprantendenza dell'Archivio di Napoli (detta poi Direzione coi Decreto di Gennaio 1865) dal 1860 in poi cominciò a spiegare la più grande attività per la pubblicazione de' documenti storici dell'Archivio di Napoli, perchè oltre l'anzidetto ultimo volume de' Monumenta, nel volger di pochi anni altre due opere mise in luce, il Syllabus membranerum Graccarum, ed il Codice Aragonese.

La prima di queste pubblicazioni (già da più tempo prenunziata dal passato Soprantendente Principe di Belmonte e non mai condotta a termine) comparve nel 1863 in un grosso volume, con 105 documenti la maggior parte inediti, tratti dagli Archivi di Napoli e Montecassino, contenenti atti quasi tutti privati, in caratteri e dizione Greca medio-evale dall'885 al 1450. Il grecismo del medio evo conservato in alcuni luoghi di queste province meridionali fin oltre il 44.º secolo, è certamente un soggetto storico di molta importanza; e però per la parte che riguarda l'origine di quegli abitanti greci, che conservarono il loro antico linguaggio, e la paleografia Greca di quei tempi. la pubblicazione riesce utile ai dotti. Mancano, è vero, delle note illustrative di topografia, cronologia, e storia, ed avvertenze filologiche di paleografia e diplomatica greca, pur troppo necessarie per tante voci e frasi, che in quei documenti si leggono. Ma certamente la Direzione curerà di aggiungere e pubblicare un commentario al Syllabus, che potrebbe riuscire lavoro dotto e commendevole.

ne, quando Napoli, come è noto, dopo la morte del suo ultimo Duca Sergio, non prima del 116 anno lo segretta alla dominazione Normana. Però trove gibi prima del 116 anno lo segretta alla dominazione Normana. Però trove gibi prima del 180 anno prima del 180 ann

Il Codice Aragoneze (di cui il primo volume vide la luce nel 1866, e già posteriormente si è pubblicata la prima e la seconda parte del secondo) contiene documenti riguardanti la dinastia Aragoneze succeduta alla Durazzezca nel Reame di Napoli, tratti da'libri detti exterorum di quei Sovrani, che si conservano nel Grande Archivio di Napoli. Quando le annotazioni dotte, e le aggiunte di altri documenti non solo dell'Archivio di Napoli, ma de'diversi Archivi d'Italia, come si è promesso nella Prefazione, verranno pubblicate con criterio veramente storico, quell'importante periodo di storia Italiana potrà venire con questa opera di molto illustrato.

XXIX. Se non che vogliamo augurarci, che coll'ajuto, e co'lumi di una Commissione storica scelta, come è giusto, dal Ministero della Pubblica Istruzione, alla cui presidenza dovrebbe sempre esser chiamato il Direttore del grande Archivio di Napoli, le pubblicazioni dotte prendano ivi il vero indirizzo richiesto dalla scienza odierna. Un Codice diplomatico della dominazione Normanna e Sveva tratto non pure dalle antiche pergamene di Monasteri e dei Comuni, che si conservano nell'Archivio di Napoli, ma eziandio da' documenti del ricchissimo Archivio di Cava e Montecassino, ed anche da altri Archivi di Province e Comuni, come a cagion di esempio da' vari depositi di scritture che esistono in Benevento, sarebbe opera utilissima, richiesta ardentemente da' dotti d' Italia e d'oltremonti. Cui succeder dovrebbe il Codice Diplomatico Angioino, che colla ricchezza de' documenti che racchiudonsi ne' Regesti de' Sovrani d'Angiò e di Durazzo, metterebbe in piena luce due secoli e più d'istoria Italiana (fine del secolo XIII alla metà del secolo XV) per quanto importanti, altrettanto ancora oscuri ed incerti. Sarebbe questo la continuazione del mio Codice Diplomatico di Carlo 1º e 2º d'Angiò, di cui ho finora pubblicato due volumi, e per adempiere alla promessa fatta nel manifesto

stampato nel 15 settembre 1869, mi accingo a pubblicare il terzo. Ma con questo terzo volume a mala pena potrò giungere al settimo o ottavo anno della dominazione del 1º Carlo (1272), e solo per compiere l'intero Regno di costii (1285) ci sarebbero bisogno di altri quattro ben grossi volumi (1)! Si vegga pertanto, quale immensa mole di do-

(1) Gis fin dal passato secolo comincio a sorgere il pensiero in alcuni dotti nomini, come shiami cennate di sopor, di compliara di Pyretiosi documenti, che si conservano nei Regiuri Angionii dell'Archivio di Napoli, un Cosfes disponative, che avesse potato illustrare l'istoria d'Illai el ache de Ottore disponative, che avesse potato illustrare l'istoria d'Illai el ache de Ottore di Disponative, che avesse potato illustrare l'istoria d'Illai coverno di Napoli di alco non si oppose, mai l'ivoli agrevalore coll'aver date espresso incario della formazione di questo Codice al chiarissimo Ferges-Duranzati. Ma il Codice al chiarissimo Ferges-Duranzati. Ma il Codice al chiarissimo Ferges-Duranzati. Ma il Codice al chiarissimo fergestimo della cominazione di questo Codice al chiarissimo Ferges-Duranzati. Ma il Codice al chiarissimo fergestimo della cominazione di questo conditione della considerazione nel ascenda mogli eti Mandire ella sua distrazione sulla seconda di distrazione sulla seconda mogli eti Mandire ella sua distrazione

Anche un altro dotto uomo ed Archivario della Zecca nel passato secolo, Gennaro Chiarito, erasi proposto di pubblicare un Codice diplomatico Angioino tratto da' Registri del nostro Archivio. Egli annunziò questo suo intendimento in una memoria da lui pubblicata nel 1778 col titolo, esame di tre pergamene; e per far conoscere all'universale, quanta utilità avesse potuto recare agli studi storici un simile lavoro, diede un cenno delle cose le più importanti, che ne' documenti di quei Registri si leggono: « Ne' Registri de' nostri Re Angioini, egli dice, registrati sono i fatti spettanti alle Regioni da cssi Re nella Francia o nell'Italia possedutc. Ed in questi le memorie delle nazioni Italiche di quei tempi sono parrate. Molti fatti in essi si contano appartenenti al Regno Gerosolimitano, e della Regione, che sotto la denominazione d'Imperio di Romania appellavasi. Numero infinito di fatti istorici ai Regni d'Ungheria, Albania, Dalmazia, Croazia, al Principato d'Achaia, ed alla Terra di Innisi si leggono attinenti. Belli pezzi d'istoria sono ligati ne' Cartolarii di Carlo il vecchio per l'impiego di Senatore di Roma dal solo Romano popolo conferitoli; di paciere della Toscana ed indi poi nella vacanza dell'imperatore fatto general Vicario d'Imperio in quella Provincia, con ignota autorità dalla Romana Curia. Coteste notizie ed assai fatti istorici riposano taciturni ne'nostri Archivi aspettando chi lor dia vita e nome; per darlo scambievolmente altrui ». Esame delle tre pergamene, pag. XX a XXVI.

Ma questo Godice diplomatico uon fu neppure initiato dal Chiarrio. Il Giuriniani, il Signarelli, il Pelicice, il Vicenzio ed altri datti unmini, cho vissero al principio del secolo XIX, non mancarono di esprimere qualche volta lo stesso desiderio; e le leggi preserivendo la nomina di una Commitatione storica, indidatono come precipio lavro ou Codice diplomatico per sevire talla formacumenti istorici possono rinvenirsi in quella preziosa collezione di Registri Angioini, unica forse tra tutti gli Archivi del mondo. Qual giovamento e qual lume alla storia d'Italia, del Papato, del diritto politico de' Romani, della letteratura, delle arti, della legislazione civile ed amministrativa potrebbe venirne, quando il Regno di Roberto e della 
prima Giovanna fosse illustrato dagl'innumerevoli diplomi e documenti di quei tempi, sionor al tutto inediti, e non 
mai letti e studiati da alcuno sotrico? E quel breve Regno di Carlo di Durazzo così importante anche per la storia di 
Ungheria, e quello del suo successore Ladislao, che per l'anticza d'animo, per la fermezza di carattere, per l'ambizione, e forse per l'audace pensiero di conquistare l'Italia 
intera, fu il discendente di Casa d'Angiò che più degli altri 
s'rassomigliò al vincitore di Manfredi e di Corradino, qual 
s'rassomigliò al vincitore di Manfredi e di Corradino, qual

zione di una compiuta storia del Regno. Abbiam veduto, come vera Commiszione storica non fu mai nominata secondo le norme dalla legge imposte, e vero Codice diplomatico non venne mai pubblicato secondo la mente del legislatore ed i precetti della scienza odierna.

Spinto però dagli ammaestramenti di tanti dotti uomini, dopo avere con ingente fatica di più anni svolti e diligentemente studiati i Registri e le altre carte · Angioine dell'Archivio di Napoli, volli tentare lo solo d'iniziare un lavoro, che sceondo l'opinione degli uomini i più competenti avrebbe avuto hisogno di molti aiuti e soccorsi. Così nel 1863 pubblicai a tutte mie spese il primo volume del Codice diplomatico del Regno di Carlo 1.º d'Angiò, contenente la maggior parte documenti inediti trascritti diligentemente da quei Registri. Veramente la somma difficoltà del lavoro, lo deholi forze del mio ingegno, e le scarse mie cognizioni mi fecero temere molto, che la mia opera non mi avesse avuto a procacciare vergogna, anzichè onore e gloria, potendosi anche credere da taluni, esser io talmente audace d'aver voluto metter mano ad una pubblicazione, che avea sgomentato i più dotti nomini. Perè io chiesi scusa e compatimento, e feci chiaro il mio pensiero di aver voluto col primo volume dare un saggio di Codice diplomatico Angioino, che avesse potuto incitare gli uomini veramente dotti d'istoria e diplomatica a menare innanzi, meglio di me, un lavoro, sempre desiderato, e non mai posto in esecuzione. Pertanto al primo volume mi arrestai, e lasciai scorrere ben sei anni senza pubblicare altro, e ciò feci per più ragioni; 1.º sperando, come dissi, che una Commissione storica nominata dal Governo de' più illustri nomini del pacse, avesse potuto aiutarmi a continuare con migliore concetto e più profonda dottrina il lavoro; 2.º per conoscere, in

nuovo lustro potrebbe ricevere da quelle fonti preziose, che leggonsi nei Registri rimasti di quei Sovrani? E non sarebbe lavoro pregevolissimo, illustrare con documenti nuovi ed inediti l'inquieto e turbolento Regno di Giovanna II? Spezialmente del Regno del figliuolo di Carlo di Durazzo i nostri storici scrivono così poco che nulla; tutto è incerto e dubbio intorno a quella grande personalità storica, che ebbe tanta parte durante la sua vita nello svolgimento della storia d'Italia. Quale utilità potrebbe recare alla scienza storica un Codice Diplomatico del Regno di Ladislao? e quanta lode ne ridonderebbe all'Archivio di Napoli? Da parte mia (essendo stato per volere Sovrano rimesso all'antico mio posto di Capo-Sezione dell'Archivio) non mancherò, qualora ne fossi richiesto dal Direttore o dal Ministro, di prestare volenteroso tutta la mia opera a questi e simiglianti lavori, che condotti, come innanzi ho

qual mode i dotti di Europa questo primo sforzo delle me fatiche avessero accolto; e 3.º augurandomi pure di ricevere qualche aiuto e seccorso dal Governo per le spese di stampa, che io non poteva continuare a shorsare di mio proprio. La prima cosa e l'ultima non sono succedute finora secondo i miei desiderii, perchè il Governo, quantunque favoreggiatore degli studi storici, non potette fare alcuna novità per ragioni speciali di economia finanziera. In quanto poi al modo, onde il mio lavoro venne accolto da' dotti, fu per me un grandissimo conforto; giacche non pure in Italia, ma in Francia, e specialmente in Germania. questo primo volume del Codice diplomatico Angioino venne letto con piacere, e quel che più mi piacque, approvatone con lode il concetto e l'ordine criticoistorico (a). Dico ciò, perchè, ripeto, io temeva molto della riuscita di un lavoro arduo e di così difficile esecuzione. E così resomi alquanto più sicuro, pubblicai l'anno scorso un secondo volume, e spero in breve di dare in luce un terzo, augurandomi sempre per la continuazione di così lunga emalagevole impresa di avere da una banda il soccorso de'lumi di una Commissione istorica eletta dal Governo, e dall'altra l'ajuto di tutta o huona parte della ingente spesa di stampa. trattandosi di pubblicare documenti autentici ed inediti, che si conservano iu Archivio pubblico e di Stato.

(a) Vedi tra gil altri un articolo della Gazzetta Eniversate di Augusta del 26 Novembre 1964, n. 331 e gli articoli del Literarisches Centralblatt e dell' Allgemeine Zeitung pubblicati nel Giornale di Napoli dell'11 Naggio 1865 e 12 Dicembre 1869; più l'amaidetto arlicolo di Gottingen etc. detto, sotto la dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione e con vero indirizzo scientifico a norma delle giuste esigenze della critica odierna, potrebbero recar lustro e splendore al Grande Archivio di Napoli, da annoverarlo tra principali Istituti scientifici e dotti dell'Europa.

Ш.

Scritture antiche e moderne del Grande Archivio di Napoli, e loro divisione storica secondo il precipuo scopo degli Archivi, considerati come istituti scientifici.

XXX. Dono aver dato un cenno storico delle vicende dell'Archivio di Napoli, e delle leggi, che ne regolarono e ne regolano l'andamento, perchè possa ognuno sempre più convincersi dell'utilità di questo prezioso deposito in riguardo all'illustrazione dell'istoria, ho credute di toccare qui spezialmente de tanti e svariati rami di scritture antiche e moderne, che in esso si conservano. Se non che essendo il precipuo e nobile scopo di questo Archivio, come di tutti gli Archivi del mondo, e non potendo essere altro, che la conservazione ordinata e vigilante delle fonti e documenti della istoria, le scritture si debbono considerare divise, non quali attualmente si trovano, secondo l'erronea distinzione della legge organica del 1818, ma quali scientificamente dovrebbero essere. Imperciocchè quella legge, come innanzi si è cennato, coll'avere distinte tutte quante le scritture degli Archivi, tra carte de' Reali Ministeri, o sia politica e Diplomatica, e carte di Amministrazione interna, finanziera, giudiziaria, e militare, non ebbe in mira, che i diversi rami dell'odierna amministrazione dello Stato, nulla curandosi del passato, e di tutti i documenti che formavano, secondo la legge del 1811, la costituzione e la storia dello Stato. Che ne avvenne pertanto? Una

confusione tra scritture antiche e moderne, tra le antiche giurisdizioni, diverse secondo i tempi ed il diritto politico e civile dello Stato, colle moderne secondo la nuova forma organica dell'Anuninistrazione civile e della divisione dei poteri. Assomigliate del tutto le antiche Cancellerie co'Reali Ministeri odierni; il poter politico, civile, fendale e giudiziario della società del medio evo, che a ben comprendersi non potrebbe andar disgiunto in diverse parti, colla legislazione de'nostri giorni, e colla divisione de'poteri odierni, giudiziario, legislativo, ed esecutivo, l'uno dall'altro indipendente, non è mica possibile rinvenire nelle antiche scritture l'ordine esatto e cronologico, attestante la costituzione storica dello stato. Quanta differenza, secondo i tempi ed i diversi poteri politici, ci ha tra i grandi uffiziali della Corona de' tempi Normanni, Svevi ed Angioini, con quelli deg'i Aragonesi, e de'tempi del Vice-Reame Spagnuolo? E quante innovazioni agli antichi ordini dello Stato furono introdotte dalla novella monarchia dei Borboni fino all'occupazione de' Francesi nel 1806? E da questa epoca fino al 1860, come in tutti gli stati di Europa, così spezialmente nell'antico Reame di Napoli, quanta diversità tra le antiche istituzioni e la novella costituzione politica ed amministrativa?

Adanque l'errore gravissimo del legislatore del 1818 fu appunto, se non vado errato, nell'aver voluto indicare, come scritture di Reali Ministeri, quelle, che colla legge del 1811 venivan designate, come riguardanti la Costituzione dello Stato e la Storia. Questa prima Sezione, secondo l'idea del legislatore del 1811, comprender doveva per ordidine cronologico tutte quante le scritture, ancorchè ammistrative o giudiziarie, che eran diventate storia, cioè che comprendevano documenti della Costitazione dello Stato, secondo le leggi e le giurisdizioni anteriori a quelle, che dal 1806 in poi innovarouro l'intera legislazione. Cost sa-

rebbero rimasti nella loro interezza gli Archivi delle passate giurisdizioni politiche, giudiziarie ed amministrative secondo il concetto storico degli antichi ordinamenti dello Stato, colle loro denominazioni, e con quelle stesse indicazioni, nomenclature e distinzioni di scritture, che avevano ricevute in diversi tempi e sotto i differenti governi. Ma secondo l'idea del legislatore del 1818 quali erano le scritture, che comprender si dovevano nell'uffizio dei Reali Ministeri, in relazione agli altri uffizi dell'Interno, delle Finanze, di Giuerra, di Giustizia?

XXI. Si credette da taluni, che questo primo villeio comprender dovesse scritture di atti, che si vollero chiamare primarii, cioè che emanassero direttamente dal Principa e dalla Superiore autorità, quando negli altri uffizi comprender si vollero scritture di atti, che si dissero secondarii, cioè di autorità e giurisdizione inferiore, e piuttosto di esecuzione, che legislativa. La distinzione è ingegnosa, e sarei per dire, che fu un trovato apparentemente diplomatico per dare una interpretazione qualunque ad una legge poco acconcia al concetto storico e vero dell'ordiuamento degli Archivi.

Ammessa pure una tale distinzione, quale difficoltà, per non dire confusione, ne sorgerebbe nella distinzione delle seritture secondo i diversi tempi, el edifferenti dinastie che hanno imperato in queste provincie meridionali? Gli atti primarii e secondarii de' tempi Normanni e Svevi sono gli stessi, che quelli degli Angioini? E questi possono del tutto assomigliarsi a quelli de' tempi de Sovrani Aragonesi, e del Governo Viceregnale, o del tempo della dinastia Borbonica fino al 1806º In altri termini l'autorità, che emanava dal Principe nei tempi medioevali fino alla dinastia Aragonese, fu sempre la stessa secondo le varie dinastie, ovvero un diversamente modificata secondo il differente sistema feudie e politico, secondo le svariate forme de' parlamenti e

delle curie generali, secondo le diverse franchige e libertà de' Comuni, secondo l'autorità multiforme della magistratura e di coloro che presedevano alle Province del Regno? E nei tempi successivi del Governo Vicereale, e poi della dinastia Borbonica, a distinguere le scritture di atti primarii e secondarii, qual'è il punto essenziale per dinotare gli atti che emanano dalla volontà del Principe, e quelli di esecuzione? Nel Governo politico, feudale e amministrativo degli andati tempi non è possibile rinvenire una perfetta distinzione tra il potere legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario, come è ben noto a chiunque abbia la più searsa conoscenza della storia del diritto politico e civile di quei tempi. Il sovrano riuniva spesso in se il legislativo ed il giudiziario; e molte magistrature oltre il giudiziario, toccavano spesso al legislativo o consultivo come dir si voglia, e soventi all'amministrativo. Volere nelle scritture antiche una distinzione di atti primarii e secondarii sarebbe lo stesso, che sceverare in mille brani le scritture dipendenti da unica e sola giurisdizione, e quindi confonderle, e mandare in obblio il concetto storico dei documenti e degli atti (1).

(1) Michele Baffi, antico archivista, nella sua opera intitolata, Introduzione al Repertorio degli antichi atti Governativi, prende a discorrere del vero metodo per l'ordinamento delle antiche scritture dell'Archivio Napolitano; e dopo aver confutate le varie distinzioni e formole de' documenti indicate dal monaco Marcolfo del settimo sceolo, passa a disaminare i diversi ordinamenti di scritture proposti dal Mabillon, da' Padri Maurini, dal Galanti, dal Fumagalli, e dal Signorelli. Egli ritrovando le opinioni di tutti questi egregi diplomatici più o meno erronce, in conclusione propone la distinzione di tutte quante le seritture dell'Archivio di Napoli in atti primarii e secondarii, dimostrando tale divisione, come la più accomodata alla intelligenza ed esecuzione della legge organica del 1818, la quale, a suo dire: « con saggio intendimento dispose che » in un solo ufficio venissero riposti tutti que' primi atti governativi, che...noi » abbiamo chiamati primarii, riserbando per altri quattro separati Ufficii gli » atti pubblici.... secondarii, e gli atti giudiziarii ». Ma il dotto nomo, mentre così scriveva, bene intendeva, quale confusione potesse ingenerare l'ordinamento delle scritture anteriori al 1806 secondo la legge del 1818, perchè egli stesso non dubitava di affermare: che in forza dell'antica processura e delle patrie nolo mi penso, che la distinzione di atti primarii e secondarii si possa in qualche maniera applicare solo alle seriture della moderna amministrazione, cioè a quella appunto, che cominciata dal 1806 colla distinzione dei poteri dello Stato, si è svolta, modificata e perfezionata negli ultimi 50 anni del nostro secolo. Così tutto quello che emana dal potere legislativo ed esceutivo, così in quanto alla pura legislazione, che all'ordinamento esceutivo dell' amministrazione dello Stato, può dirsi comprendere atti primarii che partono dai poferi costituzionali o dal Principe solo, come capo del

stre leggi, trovandosi date spesse volte moltiplici e disparate facoltà ad alte e basse giurisdizioni, ne derivava quella implicazione di poteri, che RENDE ORA-MAI DIFFICILISSIMO un giusto e regolare ripartimento di affari e di atti pubbliei, il quale eorrisponder potesse esattamente a'vari rami della presente nostra pubblica amministrazione; e che non è difficile il ravvisare nei vari Tribunali antichi mescolato ed insieme temperata il potere amministrativo col giudiziario, il consultivo col deliberativo: ed una stessa Autorità chiamata nello stesso tempo a trattare la cosa pubblica, e quella de' privati. Ma non ostante che (sono anche sue parole) questa formale separazione di seritture aleuna volta nelle earte antiche non si può attuare senza ingenerare confusione, pare egli ossequiente alla legge del 1818, e non temendo di contraddirsi. credette ragionevole la distinzione delle diverse materie dell'amministrativo, del giudiziario, del legislativo, quali che fossero i tempi, le giurisdizioni, e le forme de' governi da cui emanavano; e ciò spezialmente perchè lo storico (come egli seguita a dire) il quale va cereando notizie intorno ad alcuna materia di amministrazione, non si eura punto dell'apparenza sia giudiziaria sia amministrativa, sotto eui essa possa ritrovarsi; e solo gl'importa di esaminare, e rinvenire insieme uniti, per facilitazione di sue ricerche, gli atti tutti che trattano di quella materia.

Gàrdo erus e perdono al dotto Archivisto, se io per questa bilina parte non possa concertre nuella san opinione, anai rendo che per le seritutre sudiciée, spezialmente dell'Archivio di Napoll, la divisione per materie, anaichè per ordine comologio delle vinei giuridicitoni, è l'elemato il più cottarda al cancetto storio de'àcoumenti. Forse andrè errato; ma io non credo, choi l'ere tostorio, colsi che brama sudiare colla eritica odieran nelle andiche serituture lo stato politico civili edella sucietà passata, voglia ritrovar ridotte a brani e divise la care delle andicie giuridizioni, secondo le diverse metrie del giudiziario, dell'amministrativo, del legislativo, come s'intende a' giorni nostri, e come on s'intende a' giorni nostri, e come on s'intende a' giorni postri, e come on s'intende a' giorni postri p

Chi attende alla vera scienza storica, sa, che non potrebbe serivere, a cagion

potere esecutivo dello Stato, a' quali si dovrebbero anche aggiungere gli atti giudiziarii che emanano pure da un potere indipendente. E così poi atti secondarii sarcobbero tutte quelle scritture di amministrazione, che riguardar possono i diversi Ministeri di Finanze, di Guerra, dell'Interno, della Pubblica Istruzione etc., che hanno relazione alla parte esecutiva dell'amministrazione generale dello Stato, secondo gli ordinamenti sanzionati dal principe e dai poteri costituiti.

XXXII. Dal che puossi di leggieri inferire, come avendosi dovuto dare piena esecuzione alla legge del 1818 in-

di esempio, la storia delle antiche Finanze del Regno di Puglia e pai di Napalovereo la storia del Comuni, delle militie, de'magiattai, senza conoscerariro-frondamente il complesso di tutto intero il diritto politico, feudale, e civile degli antichi stati, e le diverse giurisdizioni, curite, e partamenti, che alitora vigezno. Se pri la l'egislatione positivi posterore al 1865 si porti travara cili sia dotto esclusivamente di cose finanziere, o giudniarie, o anuninistrative, partrebbe mai disili sotesso ilella legislationo o per diri meglio di diritto; patcriteb mai disili sotesso ilella legislationo o per di meglio di diritto antirole 7 di antichi giareconsulti veramente insigni avevano vaste cognizioni riguardanti tutto l'organamento dello stato, e non una parte di esso, perchè una parte di esso non esisteva mai isolato e del tutto inlipendente. Comera lo state, cosa le giurisdizioni, e codi le esitture, che al queste si formavano ge dividete in tanti brani queste scritture secendo un concetto tutto moderno, troverà mai lo storio quello stato antico et vuole studiare?

Credo da ultimo, che le formule del Morcolfo, le distinzioni degli atti del Mobillon, del Fumogalli, del Signorelli ed altri serittori di diplomatica non hanno punto che fare col conectto generale dell'ordinamento delle seritture antiche e moderne di un Archivio di Stato. Quei dotti scrittori trattarono de' diplomi antichi, ossia di quelli atti pubblici e privati, che non oltrepassavano, al dir del Muffei, il 14.º sceolo, i quali perchè alla verità storica rispondessero. avean bisogno dell'arte critica e palcografica per esser dichiarati autentici e veri. Ma gli Archivi di Stato comprendono non solo gran quantità di quelle carte diplomatiche, ma scritture immense dal secolo XV fino a' tempi moderni; e però nel conectto dell'ordinamento intero ci ha bisogno di un pensiero unico, che guardi allo scopo generale de' documenti siano medioevali, moderni, o contemporanci. In che modo poi debbano dividersi, e con quali denominazioni inventariarsi le seritture diplomatiche, ed in qual modo le altre posteriori, è ciò precipuo dovere del professore di diplomatica e paleografia, e degli archivisti ed ufficiali degli Archivi cui incombe il dovere degl' indici e repertorii de' tanti svariati rami di scritture antiche e moderuc.

torno all'ordinamento delle scritture dell'Archivio di Napoli, quando nel 1845 questo Archivio da Castel Capuano si fece trasportare nel magnifeo e grandisos lorale di S. Severino, le scritture delle anticho giurisdizioni, che prima formavano separati Archivi, furon secverate e distinte nei diversi l'fisi di Politica, di Finanzo, dell'Interno, di Guerra, o del ramo giudiziario, a discapito dell'ordine e concetto storico delle scritture, e della notizia esatta dell'antico diritto politico e civilo dello Stato.

A dare un esempio luminoso di ciò, mi basta cennare le innumerevoli scritture dell'antico grande Archivio della Regia Camera della Sommaria, le quali essendosi dovnto distinguere secondo gli ordinamenti moderni contro ogni principio di scienza storica, si rinvengono frazionate in diversi uffizi e dipendenze. Così nel primo Uffizio (Reali Ministeri) ritrovansi le immense scritture delle investiture, vendite e ricompre dei feudi, de pesi ed oneri feudali. Quinternioni, Cedolarii, Relevii; dei decreti per gli ordini che il Re mandava a'Vicerè, e da questi inviati alla Regia Camera; delle tante consulte per l'amministrazione generale dello Stato e per li feudi; e de'molti privilegi dei Sovrani alla Regia Camera diretti. Ma tutti i processi che rimangono dal XV secolo fino al 1805 relativi a cause trattate presso questa solenne magistratura tra il Fisco, i Baroni, le Università ed i privati, si son riuniti alcuni al ramo interno, sol perchè l'amministrazione attuale del Comune è posta sotto la sorveglianza del Ministero degli Affari Interni, ed altri al ramo giudiziario perchè essi hanno la forma di giudicati e sentenze. Ma a quei tempi la Regia Camera della Sommaria era un supremo consesso, che avea, come lo avevano altre magistrature di quei tempi, alcun che di potere politico, consultivo e giudiziario inseparabile, come la forma generale dello Stato monarchico e feudale di quei tempi.

Anzi così fatti processi della Regia Camera formano una parte importante di quell'antico potere dello Stato, da non potersi sceverare in alcun modo dalle altre scritture a quel potere pertinenti. Quante notizie riguardanti la feudalità di quei tempi in relazione al Fisco ed ai diritti e privilegi delle Università, posson trarsi dalle antiche controversie agitate presso la suprema Magistratura della Regia Camera? Quanti documenti di tempi anteriori agli Aragonesi posson rinvenirsi in quei processi, da illustrare la storia dei Comuni Italiani in relazione al baronaggio, ed al potere supremo dello Stato? E sol perchè ci ha a' giorni nostri un Ministero degli Affari Interni, che tra le sue tante attribuzioni secondo la divisione moderna dei poteri esecutivi dello Stato ha pure una specie di sorveglianza sui diversi Comuni, diremo, che tutto ciò che ci ha di antico negli Archivi riguardante l'origine e lo svolgimento storico de' Comuni, i diritti ed i privilegi delle Università in relazione all'antico sistema feudale, debba essere un Archivio separato del Ministero degli Affari Interni? E non potrebbe anche il Ministro di Grazia e Giustizia richiedere tutti quanti questi processi della Summaria, sol perchè trattasi di contestazioni e di giudicati, ovvero quello delle Finanze, sol perchè trattasi di cose contenziose tra i privati, le Università, ed il Fisco?

E quante antiche scritture, che pure all'Archivio della Sumaria una volta appartenevano, or ritrovansi nel 3º Uffizio, cioè al ramo Finanziere? I conti del Tesoriere generale co' rispettivi volumi de' documenti, che hanno principio sin dal 4137, i registri della scrivania di razione che cominciano dal 1649, e quelli della resta dei conti del 1752; i conti e le liquidazioni de' Percettori e Tesorieri provinciali che hanno principio pur dal 1437; le tante scritture relative alla reale Azienda Allodiale, i conti del Percettore della Regio Dogana di Foggia dal 1432 in poi, e tante altre

antiche scritture, che oggi si trovano nell'uffizio finanziere, si appartenevano tutte al famoso grande Archivio della Regia Camera. E le antiche numerazioni di fuochi ordinate da Re Alfonso d'Aragona, gli antichi catasti, così quelli formati a norma della Prammatica di Re Fordinando I d'Aragona, che quelli redatti a norma del dispaccio del 4 ottobre 4740, che ora si trovano nell'Uffizio del ramo Interno, i stati discussi Comunali ed altre scritture simiglianti non erano esse dipendenze della Regia Camera della Summaria?

Ma per conoscere la storia dell'antica costituzione e reggimento dello Stato colle scritture e coi documenti, bisogna
studiarli secondo l'ordine del tempo, in che furono seritti,
e secondo le giurisdizioni, donde emanarono. E quando
questo antico ordinamento si trova confuso, o essendo del
tutto ignoto ai presenti riesce difficile richiamarlo al modo
antico, non ci è altro mezzo per ordinare storicamente le
scritture, che l'ordine strettamente eronologico. Così i fatti
di storia e di Amministrazione, quantunque diversi e svariati, presentano alla scienza storica quell'ordine e quella
progressione di tempo, che giova tanto alla critica per discernere i costumi e gl'istituti de'diversi secoli.

XXXIII. Se le prescrizioni della leggo del 4818, come si sono eseguite per l'Archivio della Regia Camera, lo fossero state per l'altro Archivio della Regia Czeca, contenente tutti gli atti della dominazione Angioina, che cosa ne sarebbe succeduto? Quei famosi 378 registri ligati a Volumi, che sono certamente il più bello ornamento del grande Archivio di Napoli, quelle arche e fascicoli sarebbero stati disciolti ed aperti; i diplomi e carte riguardanti, secondo la legge del 4818, introito ed esito dello Stato si sarebbero inviate al 3º Uffizio, Finanze; diritti e privilegi de' Comuni al 2º Uffizio, Ramo Interno; foudalità, corrispondenze estere, ed ordinamento generale dello Stato, al Ramo politico 1.º Uffizio;

armamento di terra e di mare, mostra de' baroni, costruzione di navigli, al 5.º Ufizio, ramo militare; sentenze ed ordini dei giudizii al \$.º Ufizio, ramo militare; e forse uno scrupoloso archivista, esatto osservatore della legge Borbonica del 1818, avrebbe voluto mandare al 2.º Ufizio, ramo Interno, tutti i documenti e diplomi riguardanti la sollevazione della Sicilia sotto Carlo 4.º d'Angiò e le altre ribellioni avvenute in quei tempi e ne'tempi posteriori, sol perchè al ramò Interno sotto il governo Borbonico andava unita la Ispezione di Polizia, ossia di sicurezza interna dello Statol E dopo ciò, ove sarebbe più a' giorni nostri l'Archivio della Regia Zecca cosi famoso e celebrato dagli scrittori; ove si rinverrebbero i diplomi citati dagli storici secondo l'antica forma de' volumi?

Ma in parte le grandi difficoltà dell'esceuzione, perchè bisognava saper leggere quegli antichi caratteri abbastanza difficili per seeverare i diplomi e le scritture secondo la moderna divisione, ed in parte pure la evidente e manifesta violazione di ogni sano principio di diplomatica e di storia, rattennero gli archivisti ed i Direttori, che dal 1818 si son succeduti nell'Archivio, dal consumare un atto, che sarchbe stato certo d'inaudita barbarie. Così quello che sarchbe stato certo d'inaudita barbarie. Così quello che sarchbe e della Regia Camera, fu impedito per l'Archivio della Regia Camera, fu impedito per l'Archivio della Regia Cacea, e così ammiriamo fino a' giorni nostri quei sollenni registri Angioni, che quantunque ligati in Volumi poco ordinati, e sprovvisti di esatti indici e repertorii, sono non pertanto sempre fonti inesauste di notizie istoriche de' secoli i più importanti del reame di Sicilia.

XXXIV. Comprendo la risposta che potrebbero dare sul proposito i rigorosi osservatori della legge organica del 1818; aver voluto cioè il legislatore riporre nel 1.º Uffizio tutte le carte diplomatiche, senza dividerle nei diversi rami di Finanze, d'Interno, di Giustizia e di Guerra; e però che i Registri Angioini e le pergamene degli antichi Monastori e tutti gli altri documenti in carta di bambace che formavano l'Archivi oliplomatico, rimaner dovessero coll'ordine antico come trovavansi, le scritture della Regia Camera e tutti gli altri Archivi surti dopo il secolo XIV dovessero andar soggetti all'ordinamento disposto dalla legge del 1818.

Io non so persuadermi, perchè si voglia involgere in astrattezze, e raffinerie l' idea la più semplice, la più conforme alla sana critica, la più accomodata all'intendimento di tutti. Le scritture, siano de' tempi di Carlo Magno, o di Vittorio Emmanuele II, non rappresentano che la storia documentata: i fatti dell' antica e moderna società non saprebbero meglio appararsi e giudicarsi, che colle pruove scritte de'diversi tempi. Se per le scritture del medio evo ci ha bisogno per intendersene i caratteri di una interpretazione paleografica, se per discernere l'autenticità ed il valore dei diplomi antichi fa uopo di una scienza o di un'arte che vogliam dire critica diplomatica, ciò non cangia e non può cangiare l'ordinamento unico che aver debbono le scritture tutte degli Archivi, le quali rappresentano la storia intera, sia medioevale o moderna. Se ci ha distinzione a fare, non è che per l'epoca; può designarsi un dato tempo per la storia del medio evo, ed altro tempo per la storia moderna; può pure, e forse con miglior giudizio relativamente all'ordine delle scritture, stabilirsi una divisione ed un termine secondo i grandi mutamenti, che in uno stato particolare hanno avuto luogo così nella legislazione, che nell'organamento intero dello Stato. Ma voler dire, che le carte diplomatiche fino a tutto il secolo XIV debbano rimanere nell'ordine in cui si trovano, e le altre postcriori debbano andar soggette alla divisione dell'amministrazione odierna del secolo XIX, è tale idea sconcia e confusa, che non ha potuto mai entrare nella mia mente. E pure per eseguire la legge del 1818 un concetto così improprio e

così opposto alla scienza storica (con immense fatiche per altro degli ufficiali dell'Archivio di Napoli) fu mandato ad offetto sin da che, come ho detto, da Casel Capuano nel 4845 le scritture tutte furon trasportato nel maestoso locale di S. Severino. Solo l'Archivio della Zecca, ossia i famosi registri rimasero quali erano, grazie alla sottile distinzione tra diplomatica ed amministrazione, ma il Grande Archivio della Regia Camera, che storicamente faceva seguito a quodi della Tecca, e tutte le altre scritture anche anteriori al 1806, furon distinto secondo le divisioni ed il nuovo organamento dello Stato stabilito posteriormente al 1806!

XXV. Con ciò non intendo dire, che le scritture così distinte per li diversi uffizii dell'Archivio, non siansi poi ben conservate dagli ufficiali. Io mi lagno dell'ordine poco acconcio al concetto storico delle scritture, che la legge del 1818 volle dare alle stesse. Forse mi lagno degli antichi Ministri e Direttori, che avrebbero dovuto conoscere quanto impropria e poco razionale fosse quella divisione per le scritture anteriori al 1806, e promovere quindi per questa parte la deroga di quella legge. Ma forse, come innanzi ho più volte osservato, si sarebbe con ciò dato un concetto troppo storico a documenti e scritture dell'Archivio. e la parola storia non era molto accetta al cessato governo de' Borboni!

Ma per la conservazione e vigilanza delle scritture dell'Archivio di Napoli, sia qualunque il loro ordinamento, non potrebbe che darsi le dovute lodi a tutti gli ufficiali ed a tutte le Direzioni, che dal 1818 fin quà si son succedute. L'attuale Direzione spezialmente, che rinvenne l'ordinamento già del tutto eseguito, secondo i cinque uffizi designati dalle legge del 1818, non potette che rispettarlo, e solo ebbe il lodevole pensiero di curare sempre più la vigilanza, la conservazione, e la sicurezza delle scritture tutte, così antiche che moderne. Finchè un nuovo decreto o regolamento non ammetta altra distinzione più accomodata al concetto storico delle carte dell'Archivio di Napoli, non sarebbe possibile, contro la legge che è ancora in vigore, dare diverso ordinamento alle anzidette scritture.

XXXVI. Ma io, che qui scrivo meno come capo-sezione dell'Archivio di Napoli, che come libero cittadino, amante degli studi storici e diplomatici, mentre mi dichiaro obbediente alla legge finchè non sia rivocata, credo di avere il diritto e l'obbligo di manifestare la riforma a parer mio importante, che bramerei si facesse intorno a così fatto ordinamento. Se questo Archivio è un istiluto scientifico e dotto, che racchiude, siano antiche o moderne, le fonti dell'istoria, è secondo il concetto storico, che bisogna considerare le scritture, cd è secondo un tal concetto che bisogna dividerle. E quale è desso? A mio avviso è desso il più semplice, come innanzi ho detto, ed il più acconcio all'intendimento di tutti.

Se l'Archivio di Napoli contiene carte storiche antiche e moderne, potrebbero le scritture tutte venir divise in due Sezioni; da riguardare:

 4.º La Storia, e costituzione dello Stato dal IX secolo fino al 1806;

2.º La Storia, e costituzione dello stato del 1806 in poi. La prima grande divisione sarebbe pur suddivisa in due distinte epoche, dal IX secolo fino al 1734, e da quest'e-poca fino al 1806 — La seconda dal 1806 al 1860, e dal 1800 in poi. Si guardi un poco la ragione storica di questo concetto.

XXXVII. Quali più importanti fatti pel progresso sociale presenta la storia di queste provincie meridionali dal dominio dei Longobardi e de' Greci al 1860? Due epoche, se non vado errato, sono da segnarsi, come momenti importantissimi per la legislazione e la costituzione politica e civile del reame; l'una che raccoglie in se tutti gli avanzi del passato, si affanna di svolgerlo, di riformarlo, di contemperarlo a' nuovi bisogni della società; l'altra che dopo le terribili scosse di una rivoluzione straordinaria, quasi dimentica del passato, tende ad innovar tutto, e dalla intera distruzione delle antiche istituzioni far sorgere un nuovo ordinamento sociale. Queste due epoche per l'ordine delle scritture e dei documenti posson dirisi, 1734 e 1806.

Ma la prima epoca (governo di Carlo III Borbone e Ferdinando IV) non si può intendere perfettamente senza avere d'innanzi a se tutti i documenti del passato, gli usi e gli abusi del governo feudale, gli usi e gli abusi religiosi, costumanze, legislazione civile e politica, istituzioni giudiziarie, collette e sovvenzioni dello Stato, diritto de' Municipii e de' Comuni in relazione al governo ed al baronaggio, parlamenti e Curie diverse. Quantunque tramutato, sconvolte e contraffatte, le antiche istituzioni non erano al tutto scomparse alla caduta del governo Vicercame di Napoli. La storia del baronaggio e della feudalità, che è tanto necessaria per approfondire lo stato politico del medio evo, donde è surta la società moderna, l'origine ed il progresso della libertà de'Comuni in queste provincie meridionali, e tutto quanto il reggimento politico, civile'e religioso si rendeva tanto più importante a conoscersi nelle loro fonti, per quanto le antiche istituzioni e leggi vacillavano, ed una nuova ed ardita filosofia spingeva la ragione governativa a sostituire, ed ad innovare.

Però tutta la storia di queste provineie meridionali che si contiene nelle scritture antiche dello Archivio di Napoli (compresovi pure gli Archivi di Cava, Montecasino e Montevergino) dal X secolo sino al 1734 presenta diversi periodi, che quantunque distinti secondo le dinastie, e molto differenti tra di loro per l'indole partigiana del reggimento in relazione al Papto de all'Italia, contengono nondimeno una progressione storica non interrotta d'istituti, di leggi

e di costumanze, che si spiegano le une colle altre, si collegano ed intrecciano insieme, e formano quella gigantesca figura dell'antica società surta dal medio evo, che tra noi si volle innovare nel 4734, e si credette distruggere nel 1806. Il codice delle leggi Longobarde, e gli altri usi, costumi e leggi de' Ducati Greci e de' tanti dominatori Longobardi, (su'quali si attende tuttora un lavoro storico esatto), le consuetudini feudali, le costituzioni Normanne e Sveve, gli statuti e capitoli Angioini, e le Prammatiche degli Aragonesi e degli Spagnuoli, hanno tale connessione storica, che meglio spiegate dalle scritturo e documenti ad esse relativi, che si conservano nell'Archivio di Napoli, ti rappresentano nella sua interezza la storia politica e civile di otto secoli circa. La Magna Curia del Gran Giustiziere e de' Maestri razionali, la Corte del Vicario de' tempi Angioini, la Gran Corte della Vicaria, il Sacro regio Consiglio e la Regia Camera de' tempi Aragonesi e posteriori, il Collaterale e l'Archivio dei Vicerè Spagnuoli, le curie sollenni di Federico II, i parlamenti degli Angioini e de' posteriori sovrani ed i privilegi municipali, mentre addimostrano lecondizioni mutate de' tempi e le innovazioni, che i bisogni della società richiedevano, non possono perfettamente intendersi dallo storico, se non studiate in complesso secondo l'ordine del tempo.

Così la prima Sezione comprenderebbe nelle sue scritture tutta la storia del medio evo, Longobardi e Greci, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi (X secolo fino al 4500), governo Viceregnale (1501 al 1734), e tutta l'epoca, che direi transizione (1734 al 1806), perchè su' rottami e frantuni dell'antico sursero le grandi innovazioni, che poi furono perfezionate e forse troppo spinte nel 1806. Rappresenterebbe però la società antica, che dopo i tanti fatti succeduti in Europa si affatica a rinnovellarsi e ringiovanirsi sotto altre forme el sistitu.

XXXVIII. La seconda Sezione delle scritture abbraccerebbe gl'immensi documenti della società del secolo XIX, già del tutto rinnovellata, quantunque con troppa violenza e furore; abbattuta la feudalità dalla sua radice, innovate leggi ed istituti politici e religiosi, non più privilegi, la legge uguale per tutti. Dal 1806 al 1860 cangiato l'organismo intero del governo, fu seguita la massima dei filosofi politici della solenne distinzione ed indipendenza de' diversi poteri dello stato; ma perciocchè in queste provincie ebbero luogo spesso ribellioni e restaurazioni, quindi mentre le basi dell'amministrazione civile, giudiziaria e finanziera furono quasi uniformi alle innovazioni introdotte dalla rivoluzione di Francia, la costituzione politica variò in monarchica assoluta, e costituzionale, finchè avvenuto nel 1860 il fatto sollenne dell'unione dell'Italia sotto la dinastia di Savoja, il reggime costituzionale ebbe il suo pieno compimento.

Di questo periodo moderno, quantunque breve per tempo, sterminate scritture si rattrovano nell'Archivio di Napoli e si stanno tuttavia raccoglicado da tutte le passate amministrazioni del cessato Reame delle due Sicilie; sicchè pel numero e per la loro soprabbondanza queste carte di poco più di mezzo secolo avanzano di molto le scritture tutte di otto secoli circa, che si contengono nella prima Sezione. Rappresentano adunque questo immense carte la storia de' giorni nostri, che per quanto possa esser nota abbastanza ai viventi, studiata nei documenti autentici riuscirà ai posteri assai più maravigliosa ed importante di quello, che noi stessi la reputiamo.

Designato così brevemente il concetto storico della distribuzione delle scritture dell'Archivio di Napoli, mi si permetta di dare quì, secondo l'ordine su indicato, la descrizione succinta e brevissima delli diversi rami di documenti che nell'Archivio si conservano. Con ciò più specialmente potrà ciascuno persuadersi, come il grande Archivio di Napoli (aggiunti ad esso anche gli Archivi di Montecassino, Cava e Montevergine) è istituto storico e scientifico per eccellenza (1).

#### IV.

Di alcune quistioni riguardanti gli Archivi in generale, e specialmente il Grande Archivio di Napoli — Dipendenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, anzichè dell' Interno — Scarti e spurghi di scritture, in qual modo farsi — Ammissioni degli studiosi per ricerche istoriche, e pubblicazione di documenti da parte dei privati.

XXXIX. La Commissione istituita da' Ministeri dell'Interno e della Istruzione con decreto del 15 marzo 1870 pel riordinamento degli Archivi di Stato, compilò la sua relazione, che è stata pure pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del nore dicembre dello scorso anno. In essa quegli egregi uomini hanno risposto dottamente alle dimande loro indiritte da' Ministri, proponendo pure lo schema di un regolamento uniforme per tutti quanti gli Archivi d'Italia.

Se non che, con tutto il riguardo e venerazione che professo a' singoli membri di quella Commissione, mi si pernetta di confessare di essermi maravigliato non poco in leggere nella relazione, che raccolli i suffresi sulla quistione della dipendenza da unico Ministero, la maggioranza fu pel Ministero dell' Interno. Dunque, se da una banda non si può disconoscere, che tutte le scritture degli Archivi debban denominari storiche, siano esse antiche, moderne, o an-

<sup>(1)</sup> Darò alla fine di questo scritto, come appendice, un econo hrevissimo delle diverse scritture dell'Archivio di Napoli. Chi ne volesse più estesa conoscenza, potrà certo rinvenirla nella descrizione, che sarà, credo, fra hreve pubblicata dalla Direzione stessa dell'Archivio.

che contemporance, mettendosi da handa la distinzione tra Archivi storici de amministrativi (1); che non alla politica ma alla storia appartengano i documenti delle dinastie che regnarono, e che non sono più; e che però Istituti dello Stato Scientific è eduti siano a considerarsi ai nostri giorni gli Archivi governativi, non altrimenti che le Accademie, le Biblioteche ed i Musei, dall'altra banda si è creduto dai più (2) di quella Commissione di far dipendere tutti quanti questi

(1) Il dottissimo autore della guerra del Terpro e della Storia del Musalma di Sicilla, Sanatore Mientura Masat, Il quale al erto puo diris dibabastarza competente a giudicare di Archivi e di diplomaties, nella tornata del Senato del 15 giagno 1800, discorrendo dell'inconveniente, che degli Archivi dello Stato dacinul dipenderano dall'interno, et altri dall'Isturiano, e che, come ragione di questa diversità, si volevano taluni qualificare Amministrativi, ed altri Storiei, si especiese caggiamente così :

• Ognua comprende, che tutti gli Archivi sono storici. La diversità non sta che uella data. L'Archivi Amministrativo dei tempi di Carlo Magno è già « divenuto uno dei più pregevoli Archivi storici. Infatti gli Archivi d'Italia, » che dipendono dal Ministero dell'Interno, come amministrativi, sono pregevolissimi Archivi storici.

» lo precio ringrazio l'noncevole signor Ministro delle disposizional, di cui ha Patto cenca, per parte mia lo presperte lettar presentac, che tutti di fid Archivi in generale debbono esserse considerati come Archivi storiele, e che gli Archivi Amministrativi, ossia, per intenderci meglio, le parti moderne dei o depositi medesimi possono essere goverante con quelle norme che si reche remo opportune, purche non si tolge mai la qualiti di Archivio storie da al-vuno di quelli che shikimo in Italia, perchè a nessuno è mai venuto in mente di distrugare i documental sindici.

\* Tutti, fo dico, sono Archivi storici pregvolissimi, e perciò meritano di essere riguardati nella loro direzione con quell'amore, che ispirano gli strdi « storici, tugliendoli dall'avviamento assolutamente amministrativo, il quale, « ave prevalesse, potrerbhe il pericolo che i documenti storici non fossero bene » ordinati, e che non si potessero ritrivare e constitutare facilimente.

(2) Il Doxants Sopraientendente degli Archivi Tosceni, Is cui dottriea la fatto di Storie di Archivi è ben nata in Italia ed oltremonic, quantanque infermo, volle apertamente dichiarare la sua opinione contraria alla maggiornaza, che ciel sa suprema impererna degli Archivi sprettases al Ministero della Pubblica Istrarione. Credo, che siano stati dello sterso avviso i Direttori degli Archivi di Verencia, e all'Aspoli—Certamente Verenia, Napoli e Toresana per qualità di documenti e seritture, eccetto Roma, posson dirisì i più importanti di tatti quanti gli attir Archivi di Stato d'Italia.

depositi di antiche o moderne scritture dal Ministero, che sopraintende all' Amministrazione Iuterna! Forse andrò errato, ma ciò mi sembra una manifesta contraddizione. Se quel principio è vero, la necessaria conseguenza si è, che la suprema ingerenza degli Archivi spetta al Ministero della Pubblica Istruzione.

XL. In quanto all'Archivio di Napoli, di cui ho qui trattato brevemente per mettere in luce l'importanza delle sue
scriture antiche e moderne, è bene che si sappia, che sotto
il Governo Borbonico, fino al 1818, dipese dal Ministero
dell'Interno (I), Già pochi mesi prima della rivoluzione,
che cangiò in rappresentativo il governo dispotico di Ferdinando II, erasi per la prima volta istituito in Napoli il
Ministero della Pubblica Istruzione, e poi colla nuova forma
politica si credette di togliere gli Archivi dalla ingerenza
suprema del Ministero dell'Interno, ed insieme co' Musei,
Biblioteche, ed Accademie porli sotto la dipendenza del
nuovo Ministero della Istruzione. Ciò era conforme al vero
scono degli Archivi, tititui scientifici e dotti.

Ma ritornato il dispotismo nel 1849, ed abolita di nuovo la libertà della stampa ed ogni altro principio costituzionale, il Ministero della Pubblica Istruzione fu riunti all' Ecclesiastico, come se fosse sua dipendenza, e si credette un principio troppo liberale, considerare gli Archivi depositi

<sup>(1)</sup> Nº tempi andui e fino al 1806, quando fo la prima volta sistiuito il Ministreo dell'Interno, gil archivi dalla Zeco, de Vigunternioni, e della Somaria; gil antivi dalla Zeco, de Vigunternioni, e della Somaria; gil atti rachivi della ella magistrature dell'America di queste dispensione. Taorto tomo IV, p. III, 433 — Il Ministreo dell'Interno, istitutione Prancese, intenta in Napoli di Pentoni nel 1817, chie tra l'altro molte delle attino dell'antico Dispeccio di Grazia e Giustizia, e la ingerezza solla istruzione publica prima dipondente in parte dalla Carrià del Cappelliza Maggiore, e sull'Archivio generale di Napoli, istallato la prima volta colla legge del 22 dicembre. 1898. Nell'organico del Ministeri e Segeretrio di Stato del 19 genanio 1817, tra le altre tante attribuzioni di quel Ministero leggest, l'Archivio generale e l'Archivio previnciale. Cost durb la costa fino al 1888.

di scritture storiche, anzichè di carte d'interesse governativo, e però si rimandarono di nuovo sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno. Nel 1860 cadde quella dinastia e colla dinastia il dispotismo; inauguratosi il vero governo costituzionale, gli Archivi di Napoli furono nuovamente richiamati sotto la suprema cura del Ministero Italiano della Pubblica Istruzione (1).

Il perchè la quistione della dipendenza per gli Archivi Napolitani fu presso noi, sarei per dire, quistione di governo libero o dispotico, anzichè di scritture storiche o di Amministrazione. Presso noi la scienza storica avea già fermo nell'animo di tutti i dotti, che gli Archivi non contene-vano, che i fonti ed i documenti dell'istoria, fossero anti-

(1) Fin dal 17 novembre 1847 in Napoli dal Ministero degli affari Interni vennero staccate alcune delle sne tante attribuzioni, istitucadosi un nuovo Ministero di Agricoltura, Commercio, e Pubblica Istruzione. Indi con Decreti del 16 aprile 1848 fu disposto che « tutti gli Archivi del Regno, considerati come » stabilimenti letterarii, dipenderanno interamente dal Ministro della Pubblica » Istruzione ». Dopo il famoso 45 Magoio il governo Borhonico, come è noto, nei primi mesi tentenuò, o almeno ne fece le viste, tra il reggime parlamentare ed il dispotico; così si può intendere che nel 6 giugno 1848 prescriveva, che « il » Grande Archivio, e gli archivi provinciali cessando di far parte del Ministero » della istruzione pubblica ritornano fra le attribuzioni del Ministero dell' In-» terno » e nel 7 settembre dello stesso anno che « l'Archivio generale del Re-» one colle sue diverse dipendenze, che appartenevano al Ministero dell'Inter-» no , sono aggregati al Ministero della Istruzione pubblica ». Ma anche quest'nîtima prescrizione durò poco; quando il Governo, togliendosi la maschera, tornò alle antiche abitudini di dispotismo, annullando di fatto la giurata costituzione, novelli cangiamenti avvennero negli organici de'Ministeri. Al Ministero degli affari Ecclesiastici fu rinnito quello della pubblica Istruzione; l'Agricoltura e Commercio fece parte di nuovo del Ministero dell'Interno; un novello direttore con referenda e firma fu istituito pel ramo polizia (Decreti del 7 agosto e 17 novembre 1849). Su questo pendio di reazione non si trascurò di pensare agli Archivi, e si vide, che considerare questi, quali Stabilimenti letterarii, nel modo come erasi espresso il Decreto del 16 aprile 1848, era pressochè nn principio sovversivo; e però si fecero tornare sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno (Decreto del 18 agosto 1849). Da nitimo con Decreto del 23 febbraio 1861 Il Grande Archivio di Napoli, come Istituto letterario, si restitul di nnovo al Ministero Italiano della Pubblica Istruzione.

chi o moderni, e che quando sotto il Governo Borbonico, cioè sotto il dispotismo, si volevano far dipendere dal Ministero dell'Interno, non era punto per ragione scientifica e per ordine di Amministrazione. ma perchè non si volevano render questi Archivi pubblici, come le biblioteche, e perchè si temeva dello studio della vera storia, come di una congiura contro l'assolutismo dello Stato. Quindi l'assolutismo richiamava gli Archivi allo Interno, il governo libero alla Eturzione.

XLI. Comprendo benissimo, che ora la quistione ha preso un indirizzo differente. Nè il Governo attuale (certamente di liberissime forme, leale, onesto, o bramoso di diffondere il più che possa gli studi storici), nè alcun componente della Commissione potrebbe mai pensare di far dipendere gli Archivi dal Ministero 'dell' Interno per toglier loro quella pubblicità, che non si potrebbe loro niegare, qualora come stabilimenti utili alle scienze ed alle lettere dalla Istruzione dipendessero.

La ragione invece di coloro che vorrebbero la dipendenza dell'Interno è espressa nella relazione, perchè cioè gli Archivi per quanto possano servire agli studi, non prendono mai tanto la qualità d'istituti scientifici, che non rimangano soprattutto depositi di documenti, ne' quali il governo come il pubblico ha i più vitali e più comuni interessi. Ma, sol perchè i documenti (certamente i moderni, radissimo gli antichi) depositati negli Archivi possono servire talvolta agli interessi governativi e del pubblico, si dovrà togliere a questa istituzione il precipuo e nobile scopo di contenere e racchiudere le fonti vere dell'istoria ? Gli Archivi di Stato (come ho dimostrato brevemente, colla succinta storia dell'Archivio di Napoli) son cominciati quasi tutti colla qualità di depositi governativi inservienti allo Stato ed ai privati; ma col progresso di tempo e specialmente nel secolo XVIII il loro indirizzo mutò del tutto; chè da puramente governativi e speciali di diverso giurisdizioni, divennero generali e pubblici. La scienza e l'istoria se ne impossessarono; e si vide poter essi servire alla istruzione ed al sapere nello stesso modo e qualche volta assai meglio, che le Biblioteche ed i Musei.

Se la ragion privata o governativa ha in quei depositi i suoi più vitali interessi (e quì ripeto, che quegl'interessi non vanno quasi mai al di là delle scritture di un secolo) non si potrebbe altro richiedere, che la più solida e sicura garentia per la vigilanza e conservazione delle carte. E quale più solida e sicura garentia rinvenir si potrebbe, che nella dipendenza del Ministero della Istruzione Pubblica, il quale guardando le scritture dal lato della storia e della scienza, anzichè del temporaneo interesse delle parti o del Governo, deve curare di trasmettere alla più tarda posterità colla più scrupolosa esattezza e diligenza le scritture tutte ed i documenti? E non è la stessa la cura e vigilanza, che si usa nei Musei e nelle Biblioteche? E si vorrebbe forse pensare, che il Ministero dell'Interno possa adoperare migliore custodia ed accortezza nella conservazione de' depositi, che non il Ministero della Istruzione? Io non intendo dire, che il Ministero dello Interno (spezialmente quando è preseduto da un uomo così eminente e dotto, com'è l'attuale) non sappia pensare a simigliante custodia delle scritture; ma nello stesso modo non si deve credere, che il Ministero dell'Istruzione non dia la più solida e sicura garantia per tale conservazione e vigilanza. Anzi io sono di parere, che la questione attuale sia tutta di principio anzichè di fatto; giacchè tutti i Ministeri potrebbero esser capaci di assumere con buoni regolamenti la responsabilità della guardia ed accurata conservazione delle scritture di qualunque Archivio. Ma la ragione, che io veggo chiarissima per far dipendere dalla Istruzione gli Archivi di Stato, non la rinvengo in nessun modo pel Ministero dello Interno; o almeno se ci è uua ragione qualsiasi, non saprei dire, perchè questa debba affaceiarsi dal Ministero dell'Interno, anzichè da quello della Giustizia, degli Affari esteri, delle Finanze, della Guerra, ed anche dal Ministero della Presidenza.

XLII. Mi spiego meglio. Comprendo il principio razionalo di coloro, che vorrebbero per gli Archivi di Stato la suprema ingerenza del Ministero della Istruzione; lo scopo, essi dicono, (e lo abbiam ripetato più volte in questo discorso) della istituzione di depositi pubblici e generali di scritture antiche e moderno è tutto storico. Si ha cura di conservare i documenti e le carte, perchò i posteri possano in essi rinvenire la vera luce dei fatti passati. Se i privati ed il Demanio per interessi di proprietà, e se lo stesso Governo di alcune scritture spezialmente contemporanee per interessi di Stato ha il diritto di richiedere una cura e sorveglianza speciale, ciò non può cangiare lo scopo principale degli Archivi, di esser depositi eterni per la storia.

Ma qual'è il principio razionale per mandare all'Interno gli Archivi? Sono essi, dicesi, depositi di carte inservienti a' privati ed al Governo, più che alla Storia. Ma quali sono queste scritture di Archivi, che possono il più importare a' particolari, alle Comunità ed al Governo? Certamente in quanto all'Archivio di Napoli, tutta la parte antica (e con ciò intendo le scritture, che io comprendo nella 1ª Sezione, dal nono secolo fino al 1806, o almeno sino al 1734), si è resa quasi al tutto indifferente agl'interessi privati e del Demanio, e sono radissime le richieste che se ne fanno. Rimangono le scritture moderne e contemporanee (2ª Sezione). Di queste, quelle che più interessano ai privati, sono le giudiziarie; a cagion di esempio, i processi antichi o moderni, gli atti e le sentenze dei Tribunali e delle Corti, lo stato civile, le scritture del registro e bollo e simili; quelle, che più importano al Demanio, sono le scritture finanziere. Le scritture del Ramo Interno possono servire alcuna volta agli uni ed all'altro, ed anche alle Comunità, spezialmente per li processi ed atti della Commissione feudale, per li catasti, onciarii etc.; ma hanno certamente maggiore importanza le finanziere e giudiziarie. In quanto alla parte politica moderna, le scritture spezialmente degli affari esteri possono molto importare al Governo per gl'interessi dello Stato. Ora io dimando, se gl'interessi privati e governativi abbracciano vari rami di scritture negli Archivi, ma più le qiudiziarie, le finanziere e le politiche, che quelle dell'Interno, perchè dovrebbero gli Archivi (quando si voglia guardare più agl'interessi privati e governativi, che alla storia) dipendere dal Ministero dell'Interno, e non da quello della Giustizia, delle Finanze, o degli Affari esteri? Tutti quanti i Ministeri per la parte Governativa hanno uguale interesse sulle scritture spezialmente moderne; anzi il Ministero della Giustizia ce ne ha forse un maggiore, massime per li diritti ed azioni de' particolari. Diremo perciò, che gli Archivi dipender debbano dal Ministero di Giustizia? Se dunque l'ingerenza Governativa per la custodia delle carte può spettare a tutti i Ministeri, nello stesso modo che a quello dell'Interno, perchè non mettere gli Archivi di Stato sotto la dipendenza del Ministero dell'Istruzione, il quale per la parte storica, che è la più nobile, è il solo, che senza nessun attrito di attribuzioni ha su di essi un'ingerenza diretta per la scienza ed il sapere?

E non solo per la qualità delle scritture, che tutte, siano antiche o moderne, posson diris istoriche, gli Archivi dipender debbono dalla Istruzione, ma anche per li lavori scientifict, i quali, così per gl'inventarii, che per le pubblicazioni, sono da eseguiris da un personale dotto ed istruito. I cataloghi ragionati ed i Regesti, quali la scienza esige per guidare lo storico nelle sue investigazioni, la perfetta conoscenza della paleografia o della diplomatica per

interpretare gli antichi documenti e per assicurarne l'autenticità, le pubblicazioni di Codici Diplomatici e di altri importanti lavori per l'illustrazione della storia, richiedono studi severi e profondi, che non potrebbero altrimenti prosperare, che sotto l'ingerenza del Ministero che sopraintende all'istruzione ed al sapere (1).

XLIII. Ammesso una volta il principio, che i depositi delle antiche e moderne scritture senza eccezione veruna appartengono alla storia, non è da farsi più quistione di spurghi o di scarti, come dir si voglia; perchè niente per la storia può dirsi veramente inutile e di nessun valore. Il Panizzi raccontava un fatto solenne avvenuto in Londra, relativo al grande Newtos. (2), ed io no aggiungo un altro riguardante Gamartrist. Vico. Si dubitava, se i manoscriti della Scienza Nuova, presentati dalla famiglia Frammarino di Napoli, fossero, o pur no i veri autografi di quel sommo umo. Una Commissione fi dal Governo istituita nel 1861

(1) Queste idee soon voite egregiamente dal Bonnáni e dal Poninti, il Bononini trattando in quistione della dipundenza scrieva: che il Ministera che il Ministera che il Platterno tenesse gil Archivi, quando doverano stare sotto chiare, «Plattando e Cici pensava tara di la le fonti storiche? E chi pensato atta che il productor. Le sono idee troppo vecchie (diciamolo iliteramente) che vogliono rimettersi - Le sono idee troppo vecchie (diciamolo iliteramente) che vogliono rimettersi - Le sono idee troppo vecchie (diciamolo iliteramente) che vogliono rimettersi - Le sono idee troppo vecchie (diciamolo iliteramente) che vogliono rimettersi - Le sono idee con lono secolo additero - Le sono idee che vogli arvivere un sono secolo additero ri vogli arvivere un suori e l'anticomo controlo di producto del producto di suori di producto di produ

(2) Il Newtox era accusato da un tale Challoner di malversazione e peculia ton el suo ufficio Maestro della Zeca. Non si sapera l'estio del giudizio, Come mai sir Bereater, che scrisse la vita del Newton, pote giungere a togliere questa taccia al grande Uomo 7 Si rivolse al Panuzza, il quale rinvenne nel Marco Brittamico la narrativa della vita dello Challoner, scritta, come cusavesi, all'occasione che costui era stato condanato alla forca. Una certa così inutile, ana per vivere non più che per un giorno, chiari un fatto che riguardava l'osoratezza di uno del più grandi uomini dell'universo, perchè da quella narrativa paparira falsa l'eccusa data dal triste Challoner contro Newtox O, p. ci. p. 22.

(della quale feci parte ancor io) per verificare il carattero del Vico. Si voleva un autografo sicuro, su cui non si potesse muovere alcun dubbio, per confrontario con quei manoscritti. Si fecero molte istanze presso private famiglie, che credevasi possedessero lettere del Vico; si ricercò nelle biblioteche; ma ogni fatica fu inutile. Si andò nel Grande Archivio di Napoli; ed ove meno si poteva sospettare, tra alcune scritture, che ognuno teneva per inutili o almeno di nessuna importanza, si rinvenne un foglio di carta, ove stava scrittu una dimanda diretta dal Vico a Carlo III Borbone per ottenere l'ufficio di Regio Istoriografo allora vacante. Raffrontato questo carattere con quello dei manoscritti, fu trovato perfettamente identico.

La Commissione, sempre come conseguenza del principio, che tutte le scritture dell'Archivio antiche o moderne
possono servire alla storia, fu a buon diritto rigorosa per
gli spurghi, e diede saggissime norme e cautele per eseguirle. Solo chi credesse che le scritture di Archivio sono
esclusivamente d'intercesse privato o Governativo, potrebbe largheggiare per gli spurghi e scarti, i quali per quanto
si possa essere avveduto, unocer potrebbero alcuna volta
alla critica odierna, la quale anche da un fatto il più che
si voglia meschino e leggiero, sì trarre delle importanti
notizio per la storia civile e letteraria (1)

(1) Il Panizzi giustamente diceva, che lo spurgo de'documenti è la peggiore di tutte le maledizioni per un Archivio! Op. cit. pag. 20.

Io sono talmento ritoso agli spurphi e scorti, che per massima generale saria sipinto a victari del tutto: prebi i revità non lo possibile di poter essere affatto sicuro della insulfità di qualcuna delle scritture. Presso gil Archivi Natapolitaci con varii Decreti si permise tabbraciamento delle ersitture ai di la onno, riguardatul processi criminati, e carte del Ramo di Polizia (vedi i rescrittu dell'I Novembre 1889, 7 Dicembre 1891, E Misisteriale del 3 Genualo 1885 nel-lop. ett. della Legislazione paritiva degli Archivi del Repno.) Ma chi può sciurare, che anche alcuno di quel processi, o scritture di Polizia, succedessi al 1800, sono avesse pottuo servire iu qualche modo alla storici E uon emporate renduce saria più nuttili, quelle che riguardarono una circostuar misora entre credute assapi più nuttili, quelle che riguardarono una circostuar misora.

XLIV. Da ultimo mi piace toccare del modo da regolare la facoltà, che certamente non si può negare ad alcuno di studiare negli Archivi. Per quanta libertà si voglia concedere ai dotti di ripescare nelle scritture i fonti veri dell'istoria, bisogna por mente, che tanto maggiore vigilanza si conviene usare per li documenti degli Archivi, anzichè per li libri delle Biblioteche, per quanto di questi potrebbero rinvenirsi altri esemplari, di quelli una volta dispersi o malmenati non si avrebbero più tracce. Abbia dunque oguuno la facoltà di studiare ed anche di trascrivere i documenti, fossero pure i più preziosi, ma sotto la più rigorosa custodia e vigilanza, e secondo gli ordinamenti, che il Ministero dell'Istruzione ed i Direttori degli Archivi crederanno opportuni. Io ho sempre pensato, che non si possa vietare in alcun modo di richiedere e studiare anche quei diplomi che sono in via di pubblicazione da parte delle Direzioni; la scienza deve essere libera per tutti, e non è certamente una buona ragione per proibire la lettura, la trascrizione e la pubblicazione di alcuni documenti il dire, che questi dovranno venir posti in luce dalle Commessioni sto-

tante della vita del Newton, ed un prezioso monumento per assicurare l'antenticità degli autografi della Scienza Nuova del Vico? lo quindi non posso assentire all'opinione dell'antico Archivista Comm. Baffi, il quale, sol perchè (son suc parole) col secolo che cammina ad incivilimento maggiore veggiamo ancor dischiudersi il medesimo Grande Archivio ad una molto più estesa mole di atti pubblici del Governo. . . a logliere il caos spaventoso nella immensità delle sopravvequenti scritture, vorrebbe, si divenisse all'annullamento di tante scritture, che or fatte estranee del tutto alla storia, giacciono inutile incomnno negli Archivi, a sterile documento di un'antica o novella pratica del foro. e de'pubblici Uffizi, le cui memorie, se valsero, quando essa viveva, a condurre innanzi le svariate parti della pubblica amministrazione, perdettero però col decorrere degli anni ogni valore ed importanza (Memorie intorno alla Diplom. etc. pag. 16). Quautunque l'egregio archivista riconosca, che in ciò fare si debba agire ponderatamente, nondimeno, se si accettassero le idee sopra espresse, bisognerebbe annullare lutte le scritture anliche, ed appena risparmiare le contemporanee! Per buona ventura son concetti questi, appena comportabili due secoli fa, e così vieli che non potrebbero in alcun modo rivivere.

riche dello Stato. Quanto maggiore è la gara tra le Commissioni governative ed i privati, tra gli stranieri ed i reguicoli per riotracciare negli Archivi documenti utili per l'illustrazione dell'istoria, e per saperli interpretare e commentare, altrettanto vantaggio ne trae la scienza e l'intelligenza, che è universale, ed abbraccia l'umanità intera, nazichè alcune speciali nazionalità. Ma d'altra banda quanto più ampia è la libertà di studiare, di trascrivere, e di pubblicare, tanto più severa deve essere la vigilanza degli archivisti per la conservazione dei documenti.

Una limitazione nondimeno a così fatta libertà potrebbe pretendersi per alcune delle carte moderne e contemporanee, che la sicurezza, l'ordine, e gl'interessi dello Stato richieggano tenersi per alcun tempo secrete, o almeno che non possano essere studiate senza espresso permesso del Ministero, da cui quelle scritture provvengono. Sarebbero in questo numero, a cagion di esempio, quelle del Ministero degli Affari Esteri, e talune che riguardar possono la sicurezza interna ed il Demanio dello Stato. Ma, perchè non venisse troppo ristretta la facoltà di riscontrare i documenti anche recenti della storia moderna, il divieto non dovrebbe estendersi al di là di un tempo prestabilito e certo. E potrebbesi pure prescrivere, che alcune speciali scritture, sulle quali per alcun tempo i diversi Ministeri dello Stato richieggono quella prudente limitazione di pubblicità, che senza fare onta alla libertà del pensiero ogni bene ordinato governo deve curare, rimanessero presso i Ministeri medesimi per tutto lo spazio di tempo (forse non più di 20 anni) che si crederà all'uopo opportuno.

# APPENDICE

Cenno delle scritture antiche e moderne, che si conservano nel Grande Archivio di Napoli, distinte secondo il loro concetto storico.

### SEZIONE PRIMA

SCRITTURE RELATIVE ALLA STORIA DELLA COSTITUZIONE POLITICA E CIVILE DELLO STATO DAL IX SECOLO AL 1806 (1).

### PARTE I.

Documenti diplomatici, e scritture delle giurisdizioni che hanno avuto origine anteriormente al 1734.

## Pergamene latine de' Monasteri soppressi — 748 a 1792.

a) Pergamene anteriori alla Monarchia scritte in caratteri Curiali di Napoli, di Amalfi, di Gaeta, di Sorrento etc., caratteri Longobardi Salernitani, Capuani etc., e dei primi tempi Normanni—748 a 1131. Contengono per lo più contratti privati, e

(1) Ho dovuto segnare il 1806, come termine delle scritture antiche appartenenti alla prima Sezione, quantunque alcune procedono fino al 1808 e 1809, perchè fu quella l'epoca, che diede cominciamento al nuovo sistema politico e civile del Reame di Nanoli.

Tutte le scritture, spezialmente antiche (cide appartenenti alla e Sezione strend, al Li Secolo fina el 1806) de si conservama nel Grunde Archivio di Napoli, si inferiscono al diritto politico e civite del Reame di Sicilia e del Duzado
di Puglia, cide alle diverse giorisdizioni, che ebber ivi vigore dal tempo del Normanni fino a Carlo III e Perdinando IV Borbone. Conj, se da una banda questa
scritture dobbono essere studiate da chiunque vegita meglio illustrare la vera
soria dell'Amministratione politica, municipale, finanziera, militare, giodiziaria etc. di queste province meridionali, dall'altra non saprebbe di queste seriture valersi in alcun moda, ne intendere, chi flosse al tutto sfornito delle notizie

poche concessioni ad antiche Chiese e Monasteri fatte da' duchi di Napoli, conti e principi Longobardi e Normanni, già pubblicate a cura della Sopraintendenza degli Archivi di Napoli, dal 1845 al 1863 col nome, Regli Archivi Neapolitani Monumenta edita ac illustrata. Vol. 6.

b) Contratti privati e concessioni della stessa natura dei prededeni, di caratteri Curiali di Napoli fino al XIV secolo, e Notarile per tutto il tempo della dominazione Normanna, Secva, Angioina, Aragonese—1132 a 1501. Sono documenti inediti, tra' quali potrebbero prescegliersi i più importanti per li Codici Diolomatici. Normanno. Svezo. Anzionio ed Aragonio e dei Oragonici.

uecessarie per la storia del diritto pubblico e privato dell'antico Reame di Napoli. E uou solo dehhono esser dotti di cosl fatte cognizioni coloro, che volessero collo studio delle seritture dell'Archivio ill'instrare la storia, ma spezialmente gli Archivisti, i quali tenendo in custodia quei documenti, banno il dovere conoscerne a pieno l'importanza, anche perchè uon potrchbero eseguirue scientificamente gl'indici ed i repertorii, nè potrebbero, come è loro obbligo, indicare ai dotti il mezzo facile di rinvenire quel che vanno cercando, se non avessero piena scienza di quanto mai si è scritto intorno all'antica legislazione e procedura, interno alle municipalità, al diritto fendale, politico ed amministrativo del Reame. Di scrittori di diritto pubblico Napolitano ce ne ha molti e di diversi tempi: ma uel secolo passato spezialmente ed anche nella prima metà di questo secolo molti libri videro la luce, che meritano di essere attentamente studiati. Le scritture dell'Archivio, come veri fonti e documenti, possono dar perfezione all'istoria da costoro scritta; hisogna quindi non ignorare i lavori di quei nostri antenati. Credo però util cosa fare qui menzione almeno di quelle opere, che io credo indispensabile spezialmente per gli Archivisti di studiarsi indefessamente,

MARINO FRECLA, De subfeudis Baronum etc. Venezia 1579.

BARTOLOMBEO CHOCCARELLI — Olire le poche opere stampate, i 18 Volumi de preziosi Manoscritir giurisdizionali, di cui una copia si conserva nel Gran-

de Archivio di Napoli.

NICCOLÒ TOPPI, De origine omnium Tribunatium etc. Napoli 1635-1666. GIOVANNI ANTONIO SUMMONTE, Istoria della Città e Regno di Napoli etc. Napoli 1638. Vol. quattro.

CAMILLO TUTINI, De' seggi di Napoli, e de' sette Ufficii della Corona etc. Napoli 1644, e Roma 1666 (Vedi pure per i grandi Ufficii della Corona il procmio dell'Ammirato alla sna opera delle famiglie Nobili Nopolitane).

Pietro Giannore, Istoria Civile del Reguo di Napoli etc. Venezia 1766.
Carlo Peccuia, Storia Civile e politica del Regno di Napoli etc. Napoli 1778.
Placido Trovilo, Istoria generale del Reame di Napoli etc. Napoli 1748-1734.
(Quantunque poco ordinata l'internzione dell'opera, ed alcuna volta mancante

c) Simiglianti pel tempo della dominazione Spagnuola ed Austriaca — 1501 a 1734.

d) Simili per la dominazione Borbonica — 1735 a 1780. Essendo quasi tutti contratti privati di tempi non molto lontani, quantunque in pergamena, riescono di poca importanza, così per la paleografia che per la storia.

e) Scritture în pergamene provvenienti dagli stessi Monseiri soppressi, che si sono ligati în Volumi separati, perché contenenti bolle di Pontefici ed altri atti episcopali e di Curia Ecclesiastica—1131 a 1792. Sono pure inedite, e potrebbero servire agli amidetti Codici a pubblicarsi.

di buona eritica, nondimeuo questo immeuso lavoro può dirsi uu repertorio generale delle più minute notizie intorno alla storia universale del Reame, e riesce però utilissimo agli studiosi).

BEENARUU UE FERRANTE, Institutiones Imperiales. Napoli 1734 (Nel primo Volume el ha uua breve istoria del diritto Napolitauo).

FRANCESCO RAPOLLA, Commentaria de jure Regni Neapolitani. Nepoli 1746, Vol. qualtro.

Vol. qualiro.

Ononzio Fighera, Institutiones juris Regni Neapolitani. Napoli 1776,

Vol. due.

Brevis Historia juris Romano-Neapolitani. Napoli 1760.

GIUSEPPE BASTA, Institutiones juris publici Neapolitani etc. Napoli 1793, Vol. due.

CARMINE FIMIANI, Elementa juris feudulis etc. Napoli 1787.

Origlia, Istoria dello Studio di Napoli etc. Napoli 1753-1754, Vol. due.

Antonio Chianito, Comeuto istorico-critico-Diplom. sulla Costituzione De Instrumentis etc. Napoli 1772.

GIUSEPPE M.º GALANTI, Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie. Napoli 1737, Vol. III.

Domenico Moru, Pratica civile e criminale, Napoli 1782.

Francesco Mario Pagano, Cousiderazioui sul processo crimiuale. Napoli 1787.

FRANCESCANTONIO ROBERTI, Memorie storiche del Processo Civile. Napoli 1816.

DAVIDE WINSPEARE, Storia degli abusi feudali. Napoli 1811.

G. un Thomasts, lutroduzione allo studio del dritto pubblico e privato del Reguo. Napoli 1831.

PASQUALE LIBERATORE, lutroduzione allo studio della Legislazione del Regno delle due Sicilie. Napoli 1832, Vol. due.

CAPONE, Discorso sopra la storia delle Leggi patrie. Napoli 1840, Vol. dne. Giovanni Manna, Della Ginrisprudeuza e del Foro Napolitano. Napoli 1839.

### II. Pergamene Latine de' Comuni - 1020 a 1800.

Di carattere notarile di diversi Comuni, queste pergamene contengono contratti e privilegi inediti delle Università e luoghi pii, di cui parecchi potrebbero far parte degli anzidetti Codici a pubblicarsi.

### III. Pergamene Greche — 885 a 4304.

Contengono atti di curia ecclesiastica e notarile, della stessa natura delle precedenti. Furon pubblicate per cura della Direzione dell'Archivio in un Volume intitolato, Syllabus graecarum Membranarum etc. 1863.

### IV. Archivio della Regia Zecca — 1239 a 1423.

a) Registro dell'Imperatore Federico II—1229 a 1240. Mandati ed ordinamenti dell'Imperatore agli uffiziali del Governo. Un vol. di 114 pagine in carta bambacina etc. Fu pubblicato dal Carcani nel 1786, e dal Bréholles nel Codice Diplomatico di Federico II.

- b) Registri Angionii—1925 a 1423. Sono 378 grandi Volumi in pergamena, che contengono tutti i mandati, statuti, e lettere de Re Angioni e Durazzeschi intorno alle relazioni estere, e governo civile e politico dello stato. Taluni di essi compendono ecdolarii, econti di Tesoreria. Su questi registri specialmente ho pubblicato il 1º e 2º Volume del Codice Diplomatico di Carlo I. e II. d'Angiò, trascegliendo tutti i più importanti documenti dal 1205 al 1208. La seconda parte del 2º Volume già in corso di stampa conterrà i documenti sino al 1272. Facendo seguito al mio Codice, potrebbero pubblicarsi sino al 1272. Facendo seguito al mio Codice, potrebbero pubblicarsi incontanti Codici Diplomatici de' Regni di Roberto, Giovanna P., Carlo III. di Durazzo, Ladislao, e Giovanna IIº, trovandosi in questi registri preziosissimi documenti al tutto inediti, non pure riguardanti il Reame di Puglia e di Sicilia, ma alcuna volta l'Italia, ed altri paesi d'Oltemonte e d'oltemare.
- e) Arche in pergamena e fasciosi in bambacina 1266 a 1424. Contengono per lo più gl'istrumenti e verbali dell'esecuzione, che davano gli ufficiali dello stato agli ordini del Sovrano. Delle Arche fino al Regno di Carlo II. si sono pubblicati i sem-

plici sunti nell'opera, Syllabus membranarum ad Regiae Siclae Archivum pertinentium. Sono quasi tutti inediti i diplomi contenuti nelle Arche da Re Roberto in poi, ne Fascicoli da Carlo I. in poi (1).

### V. Archivio della Regia Camera della Summaria - 1267 a 1807 (2).

- Le immense scritture di questo antico Archivio, che come innanzi è detto, trovansi sparpagliate ne diversi Uffici amministrativi del grande Archivio, storicamente comprese, possono ridursi alle seguenti categorie.
- a) Liber Rubeus 1342 a 1509. Contiene lettere regie dirette ai maestri Razionali per conti ed affari di gabella (3).
- b) Pergamene e lettere Regie relative ad affari di Camera— 1267 a 1783. Sono vari Volumi scritti così in pergamena che in carta linea, contenenti le prime documenti di Cancelleria o notarile anche anteriori agli Aragonesi presentati in Regia Camera, e lo seconde lettere Regie Aragonesi e Vicereali per diversi affari del Reame (4).
- c) Quiternioni, Cadolarii, Relevii, ossia investiture, vendite e ricompra dei feudi, tasse, pesi ed oneri, cui i Baroni eran tenuti verso il Regio Fisco. Essi datano da primi anni dei Sovrani Aragonesi (5). Si noti che per li tempi Angioini, le investiture e gli oneri feudali, come le mostre dei Baroni e le adoe, si comprendono nei Registri e nelle altre scritture del-
- (1) Tutte le anzidette pergamene trovansi nella Sala Diplomatica del Grande Archivio.
- (2) Abhiamo compreso tra le seriture di questo celebrato Archivio tatti gli atti della Cancelleria Aragonese, e gii Archivi de' Quinternioni e Cedolarvi, perchè tutte quante queste scritture, che aveau molta relazione colla Regia Camera, trovavansi al dire dell'Oppi, rinnite fin da' tempi del "Alfonso d'Aragona al grande Archivio di questo Supremo Connessoo.
  - (3) Trovasi nella Sala diplomatica del Grande Archivio.
  - (4) Neiia Sala diplomatica come sopra.
- (5) Quantunque questo Archivio dei Quinterrioni fosse dipendenta della Regio Camera, aveza nondimeno nei tempi andati un conservatore archivita indipendente dall'archivato dell'Archivio della Zecca, e da quello della Regia Camera—Ai tempi del Tropio, conservatore dell'Archivio dei Quinternioni e Cedodarii era il Deu. Vincenzo Sergio Tavoto, o poci, ty Po, Ill, Archivio dei Quinternioni e Cedodarii era il Deu. Vincenzo Sergio Tavoto, o poci, ty Po, Ill, Archivio dei Quinternioni e Cedodarii era il Deu. Vincenzo Sergio Tavoto, o poci, ty Po, Ill, Archivo Archivo dei Cedodarii era il Deu. Vincenzo Sergio Tavoto, o poci, ty Po, Ill, Archivo Archivo della Camera del Parchivo della Camera della Regio C

Tutte queste scritture trovansi ora nel 1.º Uffizio, Reali Ministeri.

l'Archivio della Zecca; per li tempi Normanni si legge in uno dei Registri Angioini un notamento dei baroni e de loro obblighi feudali sotto il Regno di Guglielmo II (1).

- d) Scriture dette della Cancelleria Aragonese 4852 a. 1501, racchiuse in varii Volumi, colla indicazione: Exterorum, Privilegiorum, Justiliae, Partium, Comune, Curiae, Capitulorum, contenenti Lettere Sovrane per affari diversi, Privilegi, Esecutorie, Provisioni, Capitoli e Grazie, spedite per lo più in forma di Cancelleria alle autorità Amministrative e giudiziarie. Sa Volumie Zetrorum si sta compilando dalla Direzione dell'Archivio il Codice Aragonese, di cui si è pubblicato il 1º Volume e la 1º e 2º parte del 2º (2).
- e) Scritture dei Fuochi—1447 a 4737, contenenti la numerazione delle famiglie in ogni comune, meno Napoli ed i suoi Casali, disposta da Alfonso I. d'Aragona nel parlamento tenuto in Napoli nel 1443. Abolite le collette e le sovvenzioni dei tempi Angioini, fu disposto, che ciascun fuoco pagasse carlini dicei annui (3).
- f) Catasti 1469 a 1801. I catasti antichi furon formati a norma della Prammatica di Ferdinando I, d'Aragona del 19 No-
- (1) Questo importante documento si recchiude nel Registro N.º 242-1322 A. Par publicato la prima volan el 1633 da Bonancati, Vindez Arepolitamo Robiticatis, poi dal Decensasa nell'Appendice ad rerum Normannicarum seripores, did al Financia al 1731 nel suo Commentariolus de subjestidi. Ultimamente il dotto mio mine Baxvozamato Cazasso hi dato alla luce una erudita dissertancia intono capacio del Canataria di altri, che il documento: o sistente incine intorno a questo sottico estado de l'audataria del tempi Normanni. lo già nella prefizione al 1º Volume del mlo Codice Diplomatico avea osservato contro l'upidione del Turnis, del Gazastra del altri, che il documento esistente quel Registro Angiolno non era che una copia fatta forera i tempi di Cardi I'd dall'originale Normanno. Mi è piacitato, che il Cazasso sia della siessa opidione. Intorno poi alla dode ed alle mostre de Barcoi de Vempi Angionii, vedi tra gli altri il Gazastra, Geografia Sorica e Politica delle Sicilie, Vol. 2 cap. 1 § 2, ed I'yrasza, Op. Servigio fondale del Barcoi.
  - (2) Troyansi nel 1º Uffizio, come sopra.
- (3) Intorno a queste riforme chieste dal Parlamento ed ordinate da Alfonso per l'estarione delle tasse vedi il GALENT 10, cit. (V.) 2 cp. 11, V. Il Bara ted altri. Come pol vada errato il GALENT 10, cit. (V.) 2 cp. 12, V. Il Bara ted altri. Come pol vada errato il GALENT 11 nel credere, che a' tempi degli Angioini erano esatte sei collette l'anno, e no una, il dimostrerò con validi documenti nella continuazione del mio Codies Diplomatico.

vembre 1467, colla quale, perchè ciascuno contribuisse giustamente agli oneri e pesi verso lo Stato, fu prescritto l'apprezzo di tutti i beni. Così Ferdinando I chiamò quasi in novello vigore lo stesso apprezzo, che facevasi in ciascun. Comune ai tempi degli Angioni per esigere la zovenziono generale. I catasti nuovi furon formati secondo le istruzioni della Regia Camera della Sommaria de 31 Ottobre 1754, e 20 Settembre 1742 contenute nella Prammatica de Catastis.

- g) Stati discussi Comunali 1627, 1741, 1783. I primi furono formati per ordine del Vicerè Duca d'Alba dal Marches di Belmonte D. Carlo Tappia Reggente del Collaterale, onde i detti Stati del 1627 sono chiamati col suo nome. Quelli poi del 1744 e 1783 furon formati dalla Regia Camera della Sommaria.
- h) Conti Comunali —1550 a 1806. Questi Conti si esaminavano dai Razionalii eletti dagli stessi Comuni; e quando le parti reclamavano, si rivedevano dalla Regia Camera. Però le scritture esistenti nell'Archivio contengono i conti, di cui si era fatta istanza presso la Sommaria per la revisione (1).
- i) Processi della Regia Camera della Somnaria 1464 a 1805. Sono immense scritture riguardanti vertenze tra il Fisco, le Università, i Baroni ed i privati. In questi processi, spezialmente nei più antichi dei tempi Aragonesi e Vicereali, si trovano spesso documenti di tempi anteriori riguardanti privilegi de Comuni, investiture feudali ed altri diplomi importanti (2).
- k) Conti del Tesoriere della Tesoreria generale co'rispettivi Volumi dei documenti relativi al ramo politico e Militare—1437 al 1806. Registri della Scrivania di Razione—1649 al 1806. Registri della Ruota dei Conti—1752 al 1800. Tra queste sono da comprendersi i Registri della filizzione dei Militari dal 1575 al 1803, e quelli di liberanza di paghe e di prest all'armata dal 1631 al 1806, e da litri Registri di spese pel ramo militare (3).

Le scritture de faochi, catasti, stati discussi e Conti sono nel 2.º Uffizio, Interno.

<sup>(2)</sup> I processi della Regia Camera, come è detto innauzi, trovansi alcuni nel 2.º Uffizio, Interno; ed altri nel quarto, Giustizia.

<sup>(3)</sup> Queste scritture sono nel 3.º Uffizio, Finanze, meno quelle riguardanti le milizie che sono nel 5º, Ramo Guerra.

La Tesoreria introitava tutte le rendite dello Stato e pagava; la Ruota dei Conti determinava, la Scrivania rivedeva e liberava.

- 1) Conti, liquidazioni e Volumi dei documenti di Percettori e Tesorieri delle diverse Province—1437 a 1807. Questa vasta scrittura ha una importanza tutta speciale per conoscersi quanto mai si riscuoteva per conto del Fisco in tutte le province così dia Baroni che dalle Università, e tutto quello si pagara per spese politiche e militari. Sono ivi designate le varie imposizioni, che prima del Decreto dell'8 Agosto 1800, che le aboll, aveano vigore nel Regno —Adoe, jus tappeti, relevii, Carlini 49 a fucco ed altro, Mimitioni delle Regie Torri, Cavallari, Regie strade pubbliche, Bande Previnciali, Scorta dei Procacci, Mantenimento dei Proietti etc. etc. sono svariati rami di sovvenzioni che si facevano allo Stato, le cui scritture possono dar molto tume intorno allo stato conomico finanziere di quei tempi (1).
- m) Registri del Patrimonio de' Fiscali ed Adoe a carico delle Università, e Registri del Patrimonio Reale degli Arrendamenti-1612 al 1806. Il Governo Vicereale, stretto da necessità, alienava spesso i Fiscali, le adoe, e per quella parte che eran dovute da' Comuni, gli Arrendamenti dello Stato. Di qui sursero i tanti creditori delle partite Fiscali, e degli Arrendamenti che si riportavano nei Registri. I creditori degli Arrendamenti furono chiamati consegnatarii, quelli dei Fiscali ed adoe, assegnatarii (2). Il Galanti riporta il catalago di tutti i vettigali, nati ed assegnati a' creditori nel 1648, e fa sagge riflessioni sulle tristi conseguenze di così fatta cessione a' particolari de'diritti di sovranità - Op. cit. 2.112. Siccome tra' tanti dazi indiretti, che s'introdussero a' tempi dei Vicerè Spagnuoli, ci fu la contribuzione sulle frutta, la quale produsse la famosa rivoluzione del Masaniello, per sedarla fu uopo abolire quel tributo, e per indennizzare i creditori di questo arrendamento. si pose l'aumento sopra altri dazi, i quali aumenti furono detti Gabelle della rifazione dei frutti (3).

<sup>(1)</sup> GALANTI, op. cit. Vol. 2.

<sup>(2)</sup> BASTA, op. cit. 1, 282.

<sup>(3)</sup> Sono tutte queste scritture nel 3º Uff. Finanze.

- n) Archivio Farnesiamo e Mediceo, e Reale Azienda Allodiale 1507 al 1735. Non solo l'Amministrazione degli antichi beni di casa Farnese e Medici, che poi per la successione di Elisabelta Regina di Spagna furon trasmessi a Carlo Borbone, ma anche quella di tutti gli altri beni patrimoniali del Resi teneva dalla Regia Camera della Sommaria. Anche i beni di Caserta acquistati con istrumento del 20 Agosto 1750 da Carlo III. andaron soggetti a quest'à Amministrazione (1).
- o) Registri e scritture riguardanti gli Uffizi vendibili 1668 al 1796.
- p) Conti del Percettore della Regia Dogana di Foggia 1442 al 1806.
- q) Conti delle diverse Dogane del Regno 1606 al 1806.
- r) Conti dei diversi Erarii destinati così nelle città Regie, e ne' paesi feudali devoluti alla Corona tanto per fellonia, quanto per morte de Baroni senza eredi—1500 al 1724.
  - s) Conti degli Amministratori delle Ferriere di Stilo 1616 al 1747.
    t) Canti de' diritti di declaratorie e significatorie spedite
  - t) Centi de diritti di declaratorie e significatorie spedite dalla Camera della Sommaria — 1510 al 1804.
- u) Conti per la dipendenza della Zecca delle monete— 1437 al 1735. Da questa scrittura possono trarsi importanti notizie relative alla storia delle monete del Reame di Napoli. Le notizie de 'tempi Angioini si rinvengono ne' Registri di quei Sovrani (2).
- v) Banchi antichi—1511 al 1604. Era libero a ciascuno per antica consuetudine aprir Banchi nel Reame, purchè desse una garentia, prima di 40 mila ducati, indi accresciuta a 100 mila. Nel Grande Archivio esistono diverse scritture di giornali, libri di Cassa e libri Maggiori di antichi Banchieri, per lo più Toscani e Genovesi (3).
- Alcune di queste scritture sono nel 1.º Uff. Reali Ministeri, ed altre nel 3.º Finanze.
  - (2) Trovansi tutte le anzidette scritture nel 3.º Uff. Finanze.
  - (3) 3.º Uff. Finanze.

### VI. Archivio del Collaterale - 1504 a 1734 (1).

Al Consiglio Collaterale era affidata al tempo del Vicereame l'economia generale dello Stato. Però sono innumerevoli
le scritture appartenenti alle tante giurisdizioni di questo Corpo Consultivo, ligate in molte centinais di Registri, contenenti
notizie intorno all'intera Amministrazione dello Stato. Così secondo i diversi affari politici e civili i Volumi e Registri sono
denominati Privilegiorum, Capitulorum, Partium, Comune, Stgillorum, litterarum Suae Moiestatis, Notamentorum etc.

### VII. Archivio degli Affari Esteri e de' Vicerè - 1504 a 1734.

Queste importanti scritture, che comprendono non solo gli ordini particolari, che indipendentemente dal Collaterale spedivano i Vicerè per affari di Amministrazione alle diverse autorità, ma eziandio le corrispondenze co Sovrani di Spagna e d'Austria e le relazioni co Consigli d'Italia e di Vienna, sono a distinquersi in epoche storiche diverse.

- a) Affari Esteri 1504 a 1734. Sono molte centinaia di fasci di critture sotto differenti rubriche. Affari diversi, Consulte di Stato, Affari del Supreme Consiglio d'Italia, Corrispondenza del Nord, Segreteria del Consiglio d'Aragona, Affari di Vienna, Lombardia, Spagna, Sardegna, Corrispondenza con vari Incaricati etc.
- b) Cancelleria del Supremo Consiglio di Vienna per gli affari del Vicereame —1705 al 1734. Sono centinaia di registri di carte sotto varie rubriche — Diversorum Aragoniae, Siciliae, Valentiae etc. Decretorum, Partium etc.
  - c) Segreteria de' Vicerè, di Stato e Guerra e di Giustizia-
- (1) Alla Cancelleria Aragonese, detta Regia Ulfaneza, composta del Gran Cancellere ed Ufficire, successa si tumpi di Ferdinando il Catollico il Gollaterale, composto prima di dine Regpenti, indi nel 1817 di tre, nel 1819 di quatto. Filippo II volle, che dine Regganti del Collaterale assistaeron el Sapremo Consiglio d'Italia. Torro, 1, 241, e III, 1455. Barra, 1, 103. Col progresso di tempo i componenti del Collaterale, che formavano il Consiglio del Vitore, funono quanti al Re pitacra di nominare, e vi fu aggiunto un Segrettiro, quattro Cancellieri, archivarii ed ultri ulficiali. Tasson. De anteptro chere. 3 n.º 40 GLANKONA Stor. Cir. Ilb. 30 cp. 11, 81 CANNEN, Biotrose solli storie ett., 1294.

1525 a 1724. Ordini spediti dallo Scrittoio de Vicerè alle diverse autorità del Regno per affari di Amministrazione e di giustizia, Vigitetti, Mandatorum, lettere al Pontefice e Corti estere, ed anche ad Uffiziali Regii, Litterarum, ordini e provvisioni per svariatissimi affari e stotto diverser subriche, che qui per brevità tralasciamo. È certo che questo vasto Archivio de Vicerè è importante a studiarsi da chi voglia illustrare la storia del Vicereame di Napoli, che durò due secoli e più, quando stupendi e meravigliosi fatti avvenivano, che produssero cangiamenti immensi nella civillà di Europa (1).

#### VIII. Archivio del Sacro Regio Consiglio - 4485 al 4808.

Durante il tempo degli Aragonesi questo allo Consesso, istiutito da Alfonso I. d'Aragona, era non solo supremo magistrato nelle controversie tra privati ed anche tra' Baroni, preseduto talvolta dallo stesso Sovrano, ma dava Consulte intorno ad affiri diversi dell'amministrazione dello Stato.

Quando fu istituito il Collaterale Consiglio sotto il reggimento Spagnuolo, quell'alto magistrato rimase supremo Tribunale di giustizia, non mancando però di dare Consulte in quelle cose di che era richiesto. Nel 1808, come avvenne della Regia Camera, il S. R. Consiglio fu al tutto abolito (2).

Le scritture più importanti che rimangono di si venerando Consesso, del quale eran chiamati a far parte i Professori dell'Università e gli uomini più insigni del paese, sono le seguenti:

a) Registri di Sentenze e Decreti —1485 al 1808. Dal 1775
 al 1781 ci sono molti Volumi di Decreti ragionati (3).

(1) Livelhivio del Collaterale e del Vierrè à presso il 1-1 U.H., Realt Ministra, 201 Il primo Presidente di questo supremo Magistrato fa il Cardiala Bateria, poi Papa Calisto III. Si disse Saero Consiglio di S. Chiara, perchè ei fu un tempe che radunavasi nel Chiostro di S. Chiara. D. Pietro di Toiodo nel 13371 de collocò nel Castrilo Capano. Chi ne voisse emoscere l'alta autorità che chbe in varii (empi, il unmero dei Consiglieri ed altro, legga il Basta op. cit. 1, 43, ed il GALMATI, 2400.

(3) Col Real Dispaccio del 23 Settembre 1774 venue disposto, che da quel tempo in poi tutti i magistrati dovessero ragionare le loro decisioni, allegando nel corpo della sentenza le leggi, sulle quali eredevano di fondare il loro giudizio. È ben noto, come il Filangieri cominebò a far conoscere il suo raro ingegno

- b) Libri detti Notamentorum 1519 al 1808, ove tra l'altro leggonsi i diplomi, con cui i Sovrani nominavano i Consiglieri del S. R. Consiglio.
- c) Registri e Pandette dell'introito del jus sententiae—1626 al 1776. Con apposita Prammatica s'impose l'uno e mezzo per cento sopra tutte le sentenze e decreti diffinitivi per accrescere lo stipendio de Consiglieri da D. 600 annui a mille.
- d) Processi giudiziarii formati presso il S. R. C. I più antichi sono importanti per l'istoria, si per la forma giudiziaria dell'antico processo, che per li diplomi antichi, che qualche volta ivi si riuvengono, anche anteriori agli Aragonesi.
- e) Consulte del S. R. C. —1700 al 1797, la maggior parte sopra materie di competenze giurisdizionali.
- f) Dispacci comunicati al S. R. C. sopra materie diverse di giustizia -1735 al 1808. Ad alcuni di questi si riferiscono le Consulte su indicate.
  - g) Fascicoli di possessi dati ai Consiglieri, e Presidenti del S. R. C., Mastrodatti, Scrivani, Esaminatori, Portieri — 1734 al 1808.
    - h) Registri di pleggerie date nel S. R. C.-1679 al 1808.
    - i) Libri di bussole de Tavolarii 1628 al 1801.
    - k) Libri di bussole degli Esaminatori 1729 al 1801 (1).

### IX. Archivio della Gran Corte della Vicaria — 1566 al 1808.

La G. Corte della Vicaria, come la Regia Camera, ed il S. R. C. è intitucione de tempi Aragonesi, succeduta alla Corte del Vicario, alla Magna Curia del Gran Giustiziere ed anche alla giurisdizione del Capitano e Compulacio di Napoli de tempi Angioni. Giudicava di cause civili e criminali anche in appello

coll'elerare a cielo una simigliante dispositione legislativa, quantumque la turba de giurità de piratuli è Pavressase e la vingerasse. (Rurressavon Poutrens null'Atlina legge Sevrana, che ripuarda l'emministrazione della giusticia. Napoli 1774). Come apesso succede, l'ignoranza, il pregiudizio e la vanisi la vinescre per alcun tempo sulla vera scienza elisosdia, un unovo Rescritio del 28 Novembre 1791 rivocò quella prima iegge. È insulici il dire, che dopo la Rivoluzione di Penencia le unove Magistratura funor tutte obbligate a molviare le loro sentence. Vedi Basta op. ci. 1, 199. Tomassa, Elogio del Fixanzena, p. 18. (1) Tutte queste vates escritture funo quanti col. (1) Tutte queste vates escritture funo parte del A: (1) Ramo of dindiziorio.

Disamon Linearle

da Tribunali provinciali, e dalle sue sentenze si appellava al S. R. C. Però molti processi iniziati nella G. Corte si trovano nell'Archivio anzidetto del S. R. C. A' tempi di Filippo II. ebbero giurisdizione separata i giudici del civile e del criminale, venendo distinti in due separate Route (I).

Le scritture esistenti sono:

- a) Registri di Decreti, e Preamboli per le successioni e dichiarazioni di eredi - 4566 al 1751.
- b) Decreti della G. C. della Vicaria in materia civile 1734
   al 1808.
  - c) Decreti della Vicaria Criminale 1804 al 1808.
- d) Processi per lo più criminali, tra'quali son compresi quelli delle Giunte dei Veleni, e dei Delitti atroci.

#### X. Scritture dell'antico Tribunale di Guerra e Casa Reale—1698 al 4808.

I Vicerè delegarono ad un Magistrato, detto Uditore dell'esecricio, le cause de s'oldat e delle persone appartenenti a Casa Reale. Indi le persone della Real Casa ebbero un giudice particolare, detto Alcaide, e gl'impiegati della marina del Re dipesero dall'Uditore di Marina. Nel 1780 di tutte queste giurisdizioni feccesi un sol Tribunale che si disse, Udienza generale di Guerra e Casa Reale [2].

Le scritture di questo Tribunale sono molte e tutte importanti per l'istoria della Milizia del nostro Regno—Registri di Decreti dal 1698 al 1898, Dispacci e Consulte dal 1750 al 1808. Più Relazioni e consulte di Dentice dal 1775 al 1778, e Dispacci originali dal 1796 al 1898, 2

<sup>(1)</sup> Questo Archivio è depositato tra le scritture del 4.º Uff. Ramo giudiziario. Di questo alto Tribonale oltre il Bara, il Frarante, il Galanti, ed altri autori di diritto pubblico di quei tempi, ba scritto, com'è noto, egregiamense il Peccessa; e negli nlimi tempi il Capore.

<sup>(2)</sup> Si componera di un Presidente scelto tra gli nfliziali generali, da nn Vicepresidente scelto tra' Consiglieri della Camera Reale, di tre Gindiel, nn Segretario etc. Basta, op. cit. 1, 136 e seq. — Dr. Tuomasis, Introduz. allo studio del diritto Pubblico etc. pag. 55.

<sup>(3)</sup> Sono queste scrimre nel 4.º Uff. Ramo giudiziario.

#### XI. Archivio della Curia del Cappellano Maggiore-1570 al 1807.

Quest'autorità, che prende la sua origine fin da' tempi Argioni, crabbe soprammodo sotto il Governo Spagnuolo. Avea non solo giurisdizione episcopale sopra tutte le Cappelle Regie, Castelli, Fortezze, milizie di terra e di mare etc., ma giurisdizione temporale ed ordinaria per controversie civili, criminiali e miste delle persone occlesiastiche, e delle Chiese e Cappelle Regie, e di regio patronato. Riferiva pure sul Regio Exequetur, ed essendo Prefetto della Regia Università degli Studi avea giurisdizione sopra i Professori e sociari (1).

Quindi le svariate scritture appartenenti a questo famoso Archivio sono tutte di molta importanza storica — Contengono esse tra l'altro.

a) Ordini del Collaterale e della Real Camera in seguito de' voti del Cappellano Maggiore per l'esecuzione delle Bolle Pontificie.

b) Processi riguardanti censuazioni de' beni appartenenti a Regie Chiese, Monasteri e Badie di Regio Padronato, ordinazioni de' Preti del Regio Clero, matrimonii in siti Reali.

c) Processi per la dichiarazione delle Badie e Beneficii di Regio Patronato—Importanti per la storia delle Chiese e fondazioni di regia collazione, trovandosi alcuna volta tra quelle scritture documenti antichiasimi anche anteriori alla Monarchia.

Processi formati presso la Curia del Cappellano Maggiore per controversie civili e cause criminali, esistenti tra le schede degli antichi Scrivani.

d) Consulte e dispacci per gli affari su menzionati ed anche per Nomine di professori, Matricole, concorsi per la Cattedra ed altre scritture relative all'Università degli Studi di Napoli (2).

### XII. Archivio della Real Giurisdizione - 4569 al 1808.

Il Delegato della Reale Giurisdizione cominciò a figurare nel Regno di Filippo II, perchè sin da quel tempo i Sovrani

<sup>(</sup>i) CHICCARELLI, Manoscritti giurisdizionali — BASTA — GIANNONE — TROV-LO etc.

<sup>(2)</sup> Tutte queste scritture sono nel 1º Uff. Reali Ministeri.

Spagnuoli, quantunque ligi alla Sede Apostolica ed intolleranti in fatto di religione, cominciarono a mostrarsi rigorosi osservatori dei diritti regii contro i soprusi delle autorità Ecclesiastiche.

Le scritture sono divise in migliaia di processure diverse, Consulte, Dispacci, Regii Placiti, Bilanci.

Una copia dell'opera manoscritta del celebre B. Chioccarelli, che ebbe appunto in mira di difendere l'autorità civile contro le pretensioni ecclesiastiche, conservasi nell'Archivio di Napoli, ed a buon diritto va aggiunta a'documenti dell'Archivio della Reale giurisdizione (1).

### XIII. Archivio de' Monasteri soppressi - 1400 al 1809.

Comprendono innumerevoli scritture che si distingunon in Libri maggiori, platee, registri d'introito ed esito, fascicoli d'istrumenti, di polizze etc. Soppresse le corporazioni religiose co Decreti di Febbraio 1807, 20 Maggio 1808 e 7 Agosta 1809, tutte le carte furono depositate presso l'Amministrazione dei Demanii, da cui pervennero nel Grande Archivio. Dalle scritture di questi Archivi diversi de Monasteri furon prescelli gl'istrumenti ed altri atti in pergamene, di cui si è parlato innanzi (2).

### XIV. Scritture riguardanti i Presidii di Toscana-1652 al 1801.

Si possedevano dal Re varie Città e fortezze sulle costiere della Toscana e sull'isola d'Elba, cioè Orbitello, Talamone etc. e S. Stefano e Longone. Col trattato di Firenze del 1801, furon cedute. Esistono in Archivio le scritture riguardanti i conti dei Tesorieri per gl'introiti e spese per tali possedimenti (3).

### XV. Cordone Sanitario per peste e contagio — 1690 al 1746.

Sono scritture di tempi diversi relative a più Province, in occasione di peste e contagi provvenienti da paesi stranieri (4).

<sup>(1)</sup> Sono queste scritture nel 1.º Uff. Reali Ministeri.

<sup>(2)</sup> Meno le pergamene che sono nella Sala Diplomatica, le altre carte trovansi nel 3.º Uff., Finanze.

<sup>(3)</sup> Sono nel 3.º Uff.

<sup>(4)</sup> Esistono nel 3.º Uff.

### XVI. Munizioni di Piazze e Castelli, fabbriche e fortificazioni — 1540 al 1806.

Carlo V. ordinò munirsi le spiagge di torri, poste l'una a vista delle altre: Pescara e Gacta erano pure due piarze di difesa a'confini del Regno. Capua con altri molti castelli guardava la Capitale—Molte scritture esistono relative alle spese erogate per le torri martitune, piazze e fortificazioni (1).

### XVII. Polvere e Sal Nitro - 1681 al 1824.

La privativa di questi due generi fu stabilita nel 1616 nel governo del Conte di Benavente. Un édifizio per la confezione della polvere venne eretto in Torre Annunziata sul fiume Sarno (2).

### XVIII. Arsenale Regio - 1705 al 1724.

Esistono della soprascritta epoca diverse scritture, riguardanti le opere e munizioni del Regio Arsenale di Napoli (3).

### XIX. Valimento per li forastieri e sudditi assenti—1711 al 1745.

Era una prestazione, che a modo di tributo si corrispone deva alla Regia Corte di forestiori e sudditi assenti si beni che possedevansi nel Regno—Così nel 1683 per la rifazione del moneta si rienne un'annata intera di rendita; nel 1702 come prestito alla Corte ne sestta una metà di rendita, e qualche altra volta anche l'intero—Le scritture di diversi tempi contengono i conti per così fatta esazione (4).

### XX. Scritture per le Voci di vettovaglie - 1711 al 1807.

Era costume antico che il prezzo delle derrate dovea stabilirsi dopo il ricolto in una riunione di negozianti ed agricoltori. Di queste voci esistono varie carte per l'epoca sù menzionata (5). Dopo il 1807 le voci si stabilirono ne r'ispettivi Comuni.

- (1) Sono nel 3.º Uff.
- (2) Le Carte trovansi nel 3.º Uffizio.
- (3) 3.º Uffizio.
- (4) 3.º Uffizio.
- (5) Esistono nel 2.º Uffizio.

#### XXI. Sostentamento per le truppe Cesaree - 1718 al 1735.

Diverse truppe di fantoria e cavalleria furono dall'Austria spedito nel Regno di Napoli per servire spezialmente nella guerra di Sicilia. Le seritture per li conti delle somministrazioni a questo esercito sono nel Grande Archivio (1).

### PARTE II.

Scritture e documenti relativi al nuovo ordinamento politico, economico e civile dello Stato dal 1734 al 1806.

#### 1. Archivio della Camera Reale - 1734 al 1808.

Colla nuova Monarchia de' Borboni iniziata in Napoli con Carlo III fu abolito il Consiglio Collaterale dei Vicerè, ed istituito un nuovo Conscsso consultivo e giudiziario, detto Camèra Reale (2). (Prammatica data in Palermo 30 Luglio 1737).

Quantunque la maggior parte delle attribuzioni del Collaterale passarono nella Real Camera di S. Chiara, nondimeno cominciò da quest'epoca la Monarchia a rendersi più salda ed indipendente, richiamando a se tutto il potere governativo. Così la Regia Camera ed il S. R. C. non ebbero più quelle alte prerogative, di che erano insignite ai tempi de Sovrani Aragonesi e de Vicerè, e la Camera Reale non rappresentò le parti quasi di Consiglio Sovrano, di che era investito il Collaterale. Vedremo or ora le nuove istituzioni delle varie Segreterie Reali, che dieder luogo a questo cangiamento.

Nonpertanto le scritture, che appartengono all'antica Camera Reale, sono immense, e di molto interesse per l'istoria dello stato politico e civile di quei tempi. Diamo qui un cenno brevissimo delle più importanti.

#### (1) 3.º Uffizio.

(2) Componerasi del Presidente del S. R. Consiglio e de capi delle quattre Ruote. Nel 1788 fu creato un Avvocato facole, detto Avvocato della Corona, ed un segretario togato, che prima si scegliera tra'giodici della G. C. della Vicaria, e poi tra gli uffiriali della Segreteria di Giustiria. — GALANTI op. cit. 1, 200. — BASTA op. cit. Vol. 1, 107.

- a) Molti volumi di Consulte presentate al Sovrano intorno all'economia del Governo ed alle innovazioni da farsi alle antiche leggi ed istituti.
- b) Privilegi per titoli di nobiltà, Decreti e assensi su cose feudali e per li contratti delle Università e luoghi pii, provviste di beneficii; Privilegiorum, Decretorum, Beneficiorum etc.
- c) Sospensioni o esecuzioni de brevi di Roma e di altre carte che venivano dall'estero; Exequatur, Recipiatur.
- d) Provisioni diverse per affari di comunità religiose o di particolari sopra svariati oggetti — Partium, Provisionum.
- e) Privilegi di notari e giudici, ed altri ufficii, provisioni per affari di giustizia — Notariorum, Officiorum, Curiae, Intimetur parti, etc. etc.

### Archivio delle Segreterie di Stato — 1734 al 1806.

Garlo III Borbone colla stessa Prammatica del 30 Luglio 1737 istituì quattro Segreterie di Stato e del Dispaccio; 1.º Del Dispaccio di Stato e Casa Reade; 2.º di grazia e giusticia; 3.º di azienda; 4.º dell'ecclesiastico. La prima Segreteria abbracciare e marina formò una Segreteria a parte. Nel 1753 a guerra e marina formò una Segreteria a parte. Nel 1782 alla Segreteria di Azienda fu sostituito un Supremo Consiglio di Finanze (1). Nel 1789 si costituì una nuova Segreteria di Casa Reade. Però le molteplici scritture relative a tali Segreterie, che nel-l'Archivio di Napoli si rinvengono, possono in breve designarsi nel modo che segue:

a) Affari esteri - 4735 al 1805. Sono migliaia di fasci di scritture relative a materie e dipendenze estere per varic epoche, e sotto le seguenti indicazioni, Affari diversi, Trattati della Corte, Affari di Sicilia, de Presidii di Toscana, di Spagna, Lisbona, Francia, Olanda, Corsica, Vienna, Cantoni Svitzeri, Dres da, Sassonia, Trieste, Inghilterra, Costantinopoli, Affari di Levante, Tripoli, Polonia, Moscovia, Danimarca, Svezia, Ragusa, Nazione Greca, Nazione Efrea, Malla etc.

(1) Era questo Consiglio composto di tre Segretarii di Stato, di un Direttore e di tre Consiglieri—GALANTI op. cit. 1, 198. È noto che il celebre Gaetano Filangieri faceva parte di questo Consiglio.

- b) Casa Reale 1736 al 1806. Espedienti diversi, Siti Reali, affari di Giustizia, Stamperia Reale, Allodiali, staffetta, conti diversi, conti per Teatri e per la festa celebrata in S. Carlo etc.
- c) Scritture dell'Azienda Reale e del Consiglio Supremo di Finanze, relative a diversi rami dipendenti da questa Segreteria — 1735 al 1806.
- d) Segreterie di Stato di Grazia e Giustizia, e degli affari Ecclesiastici — 1735 al 1806. Sono molte centinaia di fasci ordinati secondo i diversi rami dipendenti da queste Segreterie.
- e) Guerra e Marina 1734 al 1806. Rivista di diversi corpi di Armata, Registri di pensioni, sussidi, e paghe alle vedove ed orfani militari etc. (1).

#### III. Archivio della giunta degli abusi - 4767 a 4798.

Fu istituita questa giunta nel 1767 (2), per rimediare agli abusi che eransi da più tempo introdotti nella costituzione politica dello Stato, spezialmente per la parte Ecclesiastica. Però le scritture di questa Suprema giunta, e specialmente le consulte esistenti nel Grande Archivio, riescono di somma importanza storica (3).

### Scritture dell'Azienda Gesuitica e di educazione — 4769 al 4806.

Prima opera della giunta degli abusi fu l'espulsione dei Gesuiti dal Regno, avvenuta nello stesso anno 1767 (4). Fu però istituita un'azienda di educazione, essendosi prescritto che tutti

<sup>(4)</sup> Tutte queste seritture trovansi ora divise per tutti gli Uffizi, secondo i diversi Rami di finanze, politica, giustizia e guerra.

<sup>(2)</sup> Si componera del capitan generale, del Segretario di Sato di Casa Reale, el Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici, del Presidente del Consiglio di S. Chiara, del Luogotenente della Camera della Sommaria, del Confessore del Re, del Cappellano Maggiore, di cinque consiglieri togati, di un Avvocato fiscale ed un Segretario. Galaxti 1, 1990 — De Trabassis po. cit., 53.

<sup>(3)</sup> Trovansi nel 1.º Uff. Reali Ministeri.

<sup>(4)</sup> GALANTI op. cli. 1, 199. La Prammatica del 31 Ottobre 1767, che preserisse l'espulsione de Gesuiti dal Regno, fu emanata dietro parcre concordemente proposto dalla Giunta degli Abusi con consulta de 25 dello stesso mese—LIBRATORE, Introd. allo stud. della legisl. p. 3, 468.

i beni dei Gesuiti impiegar si dovessero alla istallazione di licei ed istituti. Nel 1806 questi beni furon venduti a profitto dello Stato.

Nell'Archivio si conservano importanti documenti relativi all'espulsione dei Gesuiti, Consulte, Dispacci, conti ed altre carte relative all'azienda di educazione, ed all'istallazione di licei ed opere di pubblica istruzione (1).

#### V. Scritture del Monte Framentario - 1782 al 1806.

Tra le sagge innovazioni che ebbero luogo sotto il Governo di Ferdinando IV Borbone, primeggia il Monte frumentario; cioè una Cassa pubblica arricchita dalle rendite degli spogli de Vescovi, non che de beni vacanti delle Badie, Benedicii, Cappellanie ed altri sistituti Ecclesiastici, che avea per soco di soccorrere con imprestito di danaro agli agricoltori onesti e poveri (2).

Dispacci relativi a questa istituzione per affari particolari, rendite e conti del Monte frumentario, spogli delle mense, badie vacanti etc. si contengono in moltiplici scritture, divise per Province e Diocesi (3).

### VI. Archivio del Tribunale Misto - 1744 al 1806.

Col concordato tra la Curia Pontificia e la Corte di Napoli del 1741 fu cretto nel Regno un Tribunale detto Misto per giudicare delle controversia intorno all'immunità locale, e dei misfatti degli Ecclesiastici, ed attendere all'adempimento de'legati pii ed all'osservazione esatta dele Concordato etc. Fu abolito questo Tribunale nel 1800 (4).

 Queste scritture si sono depositate, parte nel 1.º Uff., Reali Ministeri, e parte nel 3.º, Finanze.

(2) Colla Prammatica del 26 Laglio 1779 e le istrazioni relative del 2 ottopre, furono istituiti regii economi per l'amministrazione delle rendite delle chiese vacanti, badie, benchi di libera collazione cte. E ciò in seguito di varie Consulte della Real Camera. Di qui trasse origine il monte frumenturio giusto Pattra Prammatica del 17 Ottober 1781.

(3) Queste scritture sono pure divise tra il primo Uffizio, ed il terzo.

(4) Si componeva di un Presidente ceclesiastico scelto dal Papa su di una terna proposta dal Re, di quattro Consiglieri tutti nazionali, di cui due EccleLe scritture contengono Dispacci rimessi a questo Tribunale, consulte, appuntamenti, relazioni e notamenti de' luoghi pii laicali e misti etc. (1).

#### VII. Archivio del Supremo Magistrato di Commercio — 4746 al 4808.

Re Carlo III éresse nel 1739 questo Tribunale per rendere più agevoli e spedite le forme giudiziaric per li negoziani. Pocedeva inappellabilmente intorno a tutte le cause di atti commerciali, e decideva anche di quelle dei cambii, che una volta al Consiglio Collaterale si deferivano, e poi alla Camera di S. Chiara (2).

Le scritture che esistono nell'Archivio di questo Tribunale sono:

- a) Processi del Ramo de Cambii dal 1766 al 1805, donde notizie importanti posson trarsi pel nostro commercio al secolo passato, spezialmente intorno ai cambii de nostri prodotti di prima necessità colle manifatture delle altre nazioni e co'prodotti delle Indie.
  - b) Processi di prevenzioni del 1747 al 1808.
    - c) Libri di ricevute del Cancelliere de Cambii.

### VIII. Scritture del Tribunale dell'Ammiragliato e Consolato di Mare — 1794 al 1808.

Nel 1783 surse questa nuova Magistratura, che ebbe l'incarico di giudicare delle cause così civili che criminali delle persone, che vivevano d'industria di mare, non che delle controversic di noleggio, cambio marittimo, società di assicura-

siastici scelti dal Papa e due dal Re. Per lo mantenimento di quel Tribunale i luoghi pii iaicali e misti pagavano 13 carlini Panno — Galanti 1, 322 — Basta 1, 133 — De Thomasis, op. cil., pag. 50.

(1) Si trovano ora nei 2.º Uffizio, Romo Interno.

(2) Questo fi il primo Tribuanie in Xapoli, che comincio a scrivere i suoi dercelli in Italiano. Nella sua prima istiturione fu composto di un presidente, tre consiglieri nobili, tre consiglieri ogati e tre consiglieri negazianti. Ma appresso il numero fi ridotto a ciqueto tegati, ed un presidente. Il GALANTI lagnasi, che nell'esecurione questo Tribunaie non corrispose alle nobili mire del principe — Op. cit. 260.

zioni, e simili. Da questo Tribunale appellavasi al Supremo Tribunale di Commercio, quando la materia del contendere oltrepassava i D. 500 (1).

Si conservano nell'Archivio di questa Magistratura — Registri di dispacci 1794 al 1808 — Registri di consulte 1789 al 1808 — Registri di Decreti 1791 al 1808 (2).

## Archivio della Cassa Sacra e Giunta di Corrispondenza—4783 4798.

I terribili tremuoti avvenuti nella Calabria Ulteriore nel 1783 produssero danni immensi a quelle popolazioni. A ristorare questi danni furono addetti i beni de'luoghi pii e Monasteri della Provincia, ed una Giunta in Catanzaro detta di Cassa Szera, ed altra di Corrispondenza in Napoli vennero istituite per amministrare questi beni, e proporre i mezzi per far prosperare quella provincia.

Nel 1796 furono amendue queste Giunte abolite, e fu incaricato il Marchese di Fuscaldo di formare un piano di Amministrazione per le Calabrie.

Esistono nell'Archivio moltiplici carte relativamente all'Amministrazione della Cassa Sacra, come Dispacci, Consulte, inventarii dei beni de'Luoghi pii etc. (3).

### X. Scritture del Fondo di Separazione — 1737 al 1782.

Re Carlo Borbone nel 1737 per gratificare gli uffiziali benemeriti volle si formasse una Cassa di depositi degl'introiti degli affitti delle bettole, giardini, e fossi nelle piazze e nei

(3) Hovanst net 2. Cit.

<sup>(1)</sup> Prima della Prammatica del 6 Diermbre 1783, che istituti questo unico Tribunale, re turi and excico i, la Certa del Granda Alimirante, che riconosceva la sua origine fin dai Normanni, e che prima del 1788 era retta da un Giudico colla digenderas ad la S. Cansiglio, e giudicava delle cassa delle persona addente ai mesiteri del mare; ed Il Consolato di mere (nel 1710 detta Consolato di terra e di mare, en el 1716 musuamente Consolato di mare) che composio di tre negorianti e tre assessori procedera nelle cassa di Commercio di mare. Di questi due nel 1783 en e fece un solo col nome di Ammiragliato e Consolato — Ga-Laxto Op. cit. 1, 2661.

<sup>(2)</sup> Queste scritture e le precedenti trovansi nel 4.º Uff. Ramo Giudiziario.
(3) Trovansi nel 2.º Uff.

Castelli. Esistono nell'Archivio le scritture riguardanti questo fondo detto di separazione (1).

### XI. Regii Lotti -- 1757 al 1806.

Nel 1682 fu introdotto il giuoco del lotto presso di noi, e nel 1687 abolio. Fu rimesso nel 1713, perchè il popolo in mancanza giuocava al lotto di Roma, e così il danaro andava fuori Regno. Nel 1757 fu creata la Giunta del Lotto composta di tre Ministri Togati. Le soritture datano da quest'epoca (2).

### XII. Spese pel Porto di Cotrone --- 1769 al 1771.

Per la costruzione di questo Porto disposto nel 1769 furon fatte diverse spese, di cui i documenti sono nel Grande Archivio di Napoli (3).

### XIII. Percettore della Cámera Reale, Gran Corte della Vicaria, e Maestri di Camera nelle Province—1780 al 1809.

L'introito serviva per le spese dei Tribunali, e stipendi— La Tesoreria pagava il supplemento (4).

#### XIV. Jus sententiae del S. R. C. - 1804 al 1806.

Questo diritto era del mezzo per cento nelle cause ordinarie, e del quarto nelle esecutive (5).

### XV. Suprema Delegazione di buon Governo, e Colonia di Tremiti — 1788 al 1805.

Questa Delegazione composta dal Reggente della Vicaria e da due Consiglieri fu creata per la conservazione dell'ordine pubblico e della sicurezza interna. Con edito del 23 Giugno 4709 si ordino mandarsi in Tremiti i ladri ed i vagabondi della Capitale, con assegnarsi a ciascuno una competente quantità di terreno per coltivarsi. Tutte le scritture relative

<sup>(1)</sup> Trovansi nel 3.° Uff.

<sup>(2)</sup> Trovansi nel 3.º Uff.

<sup>(3)</sup> Esistono al 3.º Uff.

<sup>(4)</sup> Le scritture sono al 3.º Uff.

<sup>(5)</sup> Idem.

a simili oggetti esistono nel Grande Archivio; e sono utilissime a conoscersi per le notizie dell'antica Polizia giudiziaria ed urbana, del vagabondaggio di Napoli, e de'mezzi adoperati dal Governo di allora per rimediarvi (1).

# XVI. Giunta di Stato, e confische dei beni de' rei di Stato - 1799 al 4805.

Abbatuto il Governo Repubblicano del 1799, fu creata una Giunta di Stato per inquirere contro i voluti rei di fellonia e per la confisca dei loro beni. Esistono però alquante scritture di detta Giunta di Stato, sequestri e confische dei beni, i quali per altro furono poi restitutti ai possessori in virtù del trattato di Firenze del 1801 (2).

## XVII. Somministrazioni alle Truppe Francesi dal 1801 al 1803.

Rimasero queste per alcun tempo accantonate in Puglia e negli Abruzzi dal 1801 al 1803; ed il governo Borbonico dovette somministrare le spese. Ci hanno scritture, che riguardono appunto queste spese (3).

### XVIII. Sopraintendenza della Decima - 1797 al 1806.

Con Real Carta degli 8 Giugno 1796, per difemdere lo stato dalle minacce de Francesi, furon sottòposte le vendite de fondi e dei capitali alla contribuzione del decimo. Nel 1805 fu imposta la doppia decima (4).

### XIX. Visitatori economici - 1800 al 1803.

Furono spediti dopo i fatti del 1799 per le Provincie del Regno per l'esame di tutte le causo dipendenti dal Tribuela Misto in riguardo a'beni de'luoghi pii, e per altri affari economici de'Comuni. Nel 30 Aprile 1803 cessarono le funzioni di questi Visitatori.

Le scritture che hanno relazione all'ufficio di questi com-

- (1) 3.º e 1.º Uffizio.
- (2) Sono nel 3.º Uff., ed anche al Ramo, Guerra.
- (3) Sono nel 3.º Uffizio.
- (4) Esistono le scritture nel 3.º Uff.

messarii regii, sono importanti per conoscere lo stato delle Provincie e de'Comuni dopo la rivoluzione del 1799 (1).

### XX. Vendite con argenti dei beni de'luoghi pii ed affrancazione de'censi — 4798 al 1804.

Pe'hisogni dello Stato fu ordinata nel 1798 la compra-vendita de'heni de'luoghi pii da farsi anche con argenti, e l'affrancazione de'canoni. Le scritture relative esistono nel Grande Archivio (2).

### XXI. Giunta de'Regi Lagui - 1743 al 1807.

Le scritture riguardano i lavori della Commissione istituita da Carlo III per togliere le acque stagnanti, giovando così alla saluhrità dell'aria ed alla coltivazione (3).

### XXII. Strade del Regno - 1788 al 1806.

Re Ferdinando IV nel 1784 istituì la Deputazione delle Strade del Regno, che riunita alla Giunta de Siti Reali, già creata nel 1779, curar dovesse la costruzione di nuove Strade e la conservazione delle esistenti (4).

### XXIII. Corriere Maggiore e Giunta delle Poste-1784 al 1809.

Sono poche le scritture riguardati il ramo delle poste, anteriormente al 1783, quando fu sistinita la Giunta delle Poste composta di tre Ministri togati. Da quest'epoca in poi si ha un non interrolto corso di scritture relative a questo importante ramo di amministrazione pubblica; e qui riportiamo solo quelle del Corriere maggiore sopraintendente delle poste, e della Giunta che durò sino al 1800. Riferiremo nella 2.º Sezione le scritture posteriori relative all'Amministrazione delle poste e procacci sino a' giorni nostri (5).

- (1) Le scritture ritrovansi nel 2.º Uff.
- (2) Sono nel 2.º Uffizio.
- (3) Esistono nel 3.º Uff.
- (4) Le scritture trovansi nel 3.º Uff. La Giunta avea il carico degli affari di giustizia e l'economia delle strade, la deputazione degl'ingeguieri avea la direzione meccanica delle strade medesime.
  - (5) Il Corriere maggiore era un Segretario di Stato, che avea sotto di se un

# XXIV. Contratti per le Reali delizie di Caserta, Portici, Persano etc. -- 4778 al 4802.

Tutti questi contratti furono stipulati da Notar Ranueci. E quindi l'Archivio conserva 64 protocolli di questo Notaio per compra-vendita, censuazioni, ed altre scritture relative a'fondi rustici ed urbani acquistati dalla Regia Corte per le delizie del Re in Caserta, Portici, Persano, Cardito, Capodimonte, Quisisana e Carditello.

#### XXV. Carta bollata - 1801 al 1804.

Con editto del 20 Aprile 1801 fu la prima volta posto in vigore questo vettigale — Le scritture relative giungono sino al 1804 (1).

Juogotescette, un segretario, un razionale ed altri ufficiali, e presedera a Corierie di gàlinetto, corrieri di Galinetti etc. Al·lifolitica del Corriere maggiori un la per migliore diterzione nel 1783 la Giunta delle Poste. Gazaxtu op. cit. 1, cap. 17, 22, 240, 341 856 con Decretti del 22 e 28 Febrico i fenuiro di Coriere maggiore e la Suprantendenza delle poste furono affidate al Ministro di Polico.

(1) Tutte le anzidette scritture sono nel 3.º Uffizio.

### SEZIONE SECONDA

SCRITTURE RELATIVE ALLA STORIA DELLA COSTITUZIONE POLITICA E CIVILE DELLE PROVINCE MERIDIONALI D'ITALIA DAL 1806 IN POL

### PARTE I.

Scritture de' Ministeri e delle diverse Amministrazioni del Reame di Napoli dal 1806 al 1860 (1).

### Segreteria di Stato — Cancelleria Generale — Presidenza — Corpi consultivi — Affari Esteri — Casa Reale.

a) Scritture della Segreteria di Stato—1806 al 1816; della Cancelleria Generale del Regno—1816 al 1822; della Presidenza del Consiglio de'Ministri—1822 al 1860 (2).

(1) Aleme di queste scritture non sono satte ancora trasmosse nell'Archivio di Npolle, per a lette esistono delle lacune. É certo noodimeno, che essendosi constituito il Regno d'Italia, cessarono tutti i Ministeri e le Amministrazioni dell'arbatico Resme delle dus Scilite, de non aimmensità di scritture, che a quell'arpartenerano, fa dal 1895 i npoi immensa nel deposite generale dell'Archivio. Nettic precise ed esatte di tali immensioni, ci danche delle carte o non trasmosso nacora o al tutto mancanti, si potramon rinvenire nell'accurata destrilone, che revra, ercola, poblibilata fra favere a cara della Dirazione dell'Archivio (in Sapoli.

lo qui non ho voluto e non ho potuto, come complemento di questo lavoro, che dare delle seritture le più importanti dell'Archivio nu rapido cenno ed una succinta e hrevissima notizia coll'ordine, che ho reputato il più acconcio all'idea storica degli Archivi.

(2) Alle autiche Segretrief di Stato (di en i restè ho fatto merainoco) sucresse il unoro ordinamento dell'unice Segretrie de d'arri Ministeri. È prima con Decreto dell' 8 Settembre 1960 fu istituite il Segretario di Stato, designandosi il rango e le sus attributioni, e con altro Decreto del 31 Dirembre si disposo; che il Segretario di Stato dorea pure aver cura della stampa della collezione delle leggi e Deretti.

Varii Decreti dell'istesso anno si riferiscono a'diversi nuovi Ministeri, di cui diremo qui appresso.

L'Uffizio di Segretario di Stato fu abolito con Decreto dell'8 Dicembre 1816, c con legge dello stesso giorno venne creata la Cancelleria generale del Regno Queste carte riguardano le diverse attribuzioni, che fino al 1860 furon date in varii tempi alla Cancelleria di Stato.

 b) Consiglio di Stato-1806 al 1815. Supremo Consiglio di Cancelleria-1816 al 1822. Consulta di Stato-1822 al 1860 (1).

c) Affari esteri - 1806 al 1860. Ordinamento di tutte quante le scritture degli Affari esteri - 1º dal 1806 al 1817 - 2º dal 1817 in poi, secondo le attribuzioni dell'antico Ministero degli

con un Ministro Cancelliere, assegnandosene le attribuzioni con altra legge del 22 Dicembre.

Ma ed 1817 organizate on varie leggi e Decreti (di cal appresso farmo cramo o) le otto Reali Segreterie Militarie di Stato, la Connelleria generale fu abolta con Decreto del 29 Marzo 1821, e sunse il Ministro del India Peridicale del Consiglio di Ministri di Gereto del 15 Ottober 1822), coi in a filiata tra l'altro la compilatione della collezione della colinizione della collezione della colinizione della collezione della Consiglio di Considerio di Stato pel suo ripartimento. Pia aclio stesso suno 1822 aboltia pure la Segreterio particolare del Re, che poi con Decreto dell'11 Gennio 1831 vene richiamata in vigore.

(1) Come corpo consultivo dello Stato fu primamente creato con Decreto del 15 Maggio 1806 un Consiglio di Stato, diviso in Sezioni, coll'assistanta di Editori (decreti del 6 Luglio e 17 Settember 1806, 10 e 14 Agosto e 24 Novembre 1807) riorganizato quindi negli ami successivi dell'occupazione militare (decreti del 20 Giupno 1898, 25 tottobre 1806) det ct.).

Questo primo Contejfic di Stato venne sholito col Decerto del 17 Luglio 1815; ed il Consiglio di Stato, the tra frospizzazio colla large del 6 Gensola 1817 e col Regolamento del 4 Ginguo 1822, fu un Consiglio particolare del Re, nazione tim compo consultivo, come il Consejfic di Stato dell'evcoprazione militare. Si può dire pintosto, che a questo successo per attribuzioni con legge dell'8 Dicembre 1816 il supremo Canziglio di Consedieria, i cui funzioni leggoni nell'altra legge del 22 Ditembre (Nel di pore il Decreti del 24 Marzo, 3, 18 e 20 Gingon, 23 Diembre 1831 e 6 Aprile 1818).

Ma coll'auxidetto Decreto del 29 Marzo 1821 colla Cancelleria generalo fu pure abolito il Supremo Consiglio, cui successe una Commissione temporanea Consultiva, ed una Giunta temporanea.

E non andó guari, che vennero istituite prima due Consulte di Stato, una la Napoli e l'alta: ne l'altem (de tectuo del 26 Maggio 1821), e quindi una Consulta generale del Regno (legge del 14 Giugno 1821 e relativo Regolamento). Nel 1838 con decreta del 17 Febrisolio la Consulta di Stato (na bolita, ed movello Consifici di Stato venne istituito secondo le riforme costituzionali di quel tempo; ma iodi risorta la Mozorafia para e disportice, con Decreto del 9 Dirember 1832 fia richismata in vigore l'unitea Consulta di Stato. Così le cose dura-roso fio al 18960.

Affari esteri, e della nuova Segreteria e Ministero di Stato degli Affari esteri organizzato, come gli altri Ministeri, nel 1817 (1).

d) Scritture di Casa Reale—1817 al 1832. Soprantendenza di Casa Reale—1802 in poi.

Nel 1807 în soppresso îl Ministero di Casa Reale (d. 15 Aprile 1807); indi nominati un gran maresciallo di Palazzo, un grande elemosiniere etc. Nel 1817 în riordinata la Segreteria di Casa Reale, che con posteriori disposizioni ebbe tra l'altro l'ingerenza sulla Società Reale, la Stamperia Reale, Musei, bibliceca etc. Ma con Decreto del 14 Settembre 1832 questa Segreteria venne abolita; un Maggiordomo maggiore în istituito per gli affari della Casa del Re; musei, biblicetche, belle arti etc. passarono all'Interno; titoli di Nobiltà a Grazia e Giustizia; ordini Cavallereschi alla Presidenza.

### Ministero dell'Interno, della Polizia, de'Lavori pubblici, Agricoltura e Commercio, ed Istruzione pubblica — Amministrazioni dipendenti.

 a) Scritture del Ministero dell'Interno —1806 al 1847 e da quest'epoca fino al 1860 — Agricoltura, Commercio e Pubblica Istruzione —1847 al 1849 (2).

(1) Re Perdinando IV con Dispaccio del 30 Luglio 1802 aven medificato l'organico delle Segreterie di Stato inditici da Carlo III, ordinando 1º la Segretaria di Stato dal Affori esteri, 2º di Casa Reale, 3º di Orazia e Giuntina, 4º del "Electrizativo, 5º di Aziendo, 6º di Guerra e Morino. In quel Dispaccio legrossia le incumbarce di ciascuna di esses, gali Affori estrei si vede tra l'altro atribuita la Segorantendenza del Regió Corrieri, gil Affori di Stato per l'alta Politica de conomica, il Tribunale conorsia colla Sobilità esc.

Con Decreto del 3 Ginguo 1806 fa nominato il nuovo Ministero degli Affari esti e attributioni rimasero quasi le stesse; solamente dal Ministero di Positiri (sattro la loria o la prima volta) dipese il Corriero maggiore, del Ministero degli Esteri fu data Pingerenza del Commercio coll'estero, che prima dipendera del Ministero della Maria (Decreto del 18 Aprile 1807).

Da ultimo istimite le nuove Segreterie e Ministeri di Stato colla legge del 10 Gennaio 1817, col Decreto del 2 Maggio furono tra l'altro indicate le attribuzioni del Ministero degli Affari esteri, e con altro del 15 Settembre ne fu pubblicato il piano organico.

(2) Il Ministero dell'Interno e quello della Polizia generale furono la prima volta istituiti nel 1806, indicandosene le attribuzioni co'Decreti del 28 Febbraio

- b) Scritture del Ministero dei Lavori pubblici 1847 in poi.
- c) Scritture del Ministero e Direzione di Polizia colle diverse sue attibuzioni — 1806 al 1860 (1).
- d) Scritture delle diverse Amministrazioni dipendenti dagli anzidetti Ministeri, secondo gli organici, e le attribuzioni assegnate loro dalla legge —1806 al 1860.
- e) Scritture e processi della Commessione feudale -4807 al 1810. Abdita la feudalità colla legge del 2 Agosto 1806, con decreti del 9 ed 11 Novembre 1806 furon create due Commissioni, una detta dei fifoli per liquidare il compenso dovuto ai possessori di diritti feudali in seguito della presentazione dei
- e 31 Marzo. Appresso ebbero varie vicende secondo i diversi cangiamenti politici che successero nel Reame.

Con Decreto del 2 Aprile 1817 un nouvo organico fu pubblicato pel Ministero dell'Interno, e secondo quest'organico e le attribución designate nell'altro decreto del 2 Maggio si resse questo Ministero sino al 1817. Ma con Decreto del 17 Novembre di quest'orma de anova l'indisteri surera, quello del'arori pubblici, e l'altro dell'ingrisoftura e commercio e della pubblica istrazione, le cui attribucio farono la maggior para suscate da Ministero dell'Interno. Indi a spocia la Pubblica istrazione chie uno speciale Ministero, e un piano organico ne finistero del Aprile 1818, come para siltri organici faron formati pidinistero del Magricoltura e Commercio (decreto del 19 Aprile) e dell'Interno (d. 21 Aprile 28) Maggio 1881).

Ma con altro Decreto del 17 Novembre 1849 il Ministero dell'Agricoltura e Commercio venne definitivamente riunito al Ministero dell'Interno, e quello dell'Istruzione pubblica al Ministero degli affari ecclesiastici. — Così fino al 1860. Il Ministero della Polizia generale fu abolito la prima volta con Decreto del

20 Navembre 1819, isilianodosi in Napoli ma direzione generale, Nel 1821 fu mantennati Palolizione del Ministere, cresadosi una Commissione generale, rectadosi una Commissione generale Polizia (decreto del 28 Luglio). Ma nel 1822 si sabili di nuovo il Ministero di Polizia ca Perfettruro per Napoli (d. el 5 Giugno 18 A gento). Ed altri da marco 1810.

Con Decreto poi del 20 Genanio 1886 il Ministero di Polizia fin movramento abolito, creandosi no Directoro per gli affari di Polizia sotto la diprondenza del Ministero dell'Interno. Ma con altro Decreto del 4 Novembre 1852 fu rimesso quel Ministero la tatta la pienezza della sua autorità, quantunque ne venisse nominato no Directore con referenda e firma. Cost lino al 1860.

(1) Quantunque queste scritture si trovano depositate nel primo Ufizio dell'Archivio, Ramo Politica, credo nondimeno starebbero meglio allogate nel 2º Ufizio, Ramo Interno. titoli, e l'altra detta delle liti feudati per giudicare delle cause iniziate prima de l'Agonto 1806 tra Baroni e di Comuni. Le cause d'interesse fiscale pendenti nella camera della Sommaria in stabilito giudicarsi dalla Commissione de l'Itoli. Con Decreto del 20 Agosto 1810 la Commessione, feudate fu disciolta. Un bollettino fu stampato contenente tutte le sentenze della Commessione.

f) Stati Discussi di Monti frumentarii - 1818 al 1842.

Ad imitazione dell'antico Monte frumentario istituito nel 173, come testè abbiam cennato, sulle renditie degli pogdi dei prelati ed altri cespiti ecclesiastici, varii Monti furono stabiliti specialmente dal 1818 in poi nelle diverse province del Reame di Napoli collo scopo di soccorrere con imprestiti agli gricoltori poveri. Così dal 1819 in poi leggonsi nella Collezione delle leggi parecchi Regolamenti per il Monti frumentarii degli Arbuzzi, dell'ricipati, Calabria, Terra di Lavoro etc. (1).

#### III. Ministero delle Finanze, ed Amministrazioni dipendenti — 4806 al 4860.

a) Scritture del Ministero delle Finanze dal 1806 al 1815, e del Ministero e Segreteria di Stato delle Finanze dal 1815 in poi (2). Le anzidette scritture si riferiscono alle tante attribuzioni e carichi dati al Ministero delle Finanze col Decreto del 15 Aprile e 2 Maggio 1817.

(1) Tra le scritture dal Ramo Interno del Grande Archivio di Napoli dovrebhero far parte tutti i documenti antichi e moderni concernenti il Municipio di Napoli, ma non ci sono finora, che poche pergamene, contenenti alcuni privilegi degli ultimi Sovrani Angiolni, e re Aragonesi.

(2) Con Decreto del 22 Februio i 806 favon crasii i directori provissorii delle Segreterie di Stato, e, quiodi con Decreto del 23 Novembre dello stesso anno finominato la prima volta il Ministro delle Finanze. A questo Ministro forzoo attribuiti tutti gli affari delle varie giurisdizioni, che una volta dipendevano del Sapremo Consiglio delle Finanze. cel dalla Segretaria dell'Azienda come il Tribunie della Sommaria, la Ruota de'Condi, la Serivania di Razione, la Tesoretia generale, il Montiore maggiore, la Dogna di Peggia, il governo della Dognacilla d'Abbruro, Pintendenza degli Allodizi etc. Posareiromene, scambisto il nome da nche in parte la attributioni delle delte amministrazioni, farono nel 1817 organizzate la Reali Sigreterie e Ministeri di Stato, e segnatamente con Decreto del 13 Aprile Garono indicati di divesti carichi dei quarter Riparrimenti del Mi-

- b) Conti del pagatore del Civile e della Marina per gli arretrati dal 1806 al 1807 e pel 1808.
- Abolita la Ruota de Conti, la Scrivania di razione, e l'uffizio di Tesoreria Generale, vennero creati due Pagatori Generali e due Controlori-Decreto del 15 Novembre 1806.
- c) Conti dell'Agente contabile del Tesoro Reale 1809 al 1815.

Aboliti pure gli uffici di Pagatori e di Controlori furon date altre norme e prescrizioni per l'amministrazione del Tesoro Reale co'Decreti del 10 Agosto e 21 Novembre 1809, 11 Marzo e 20 Dicembre 1810, 22 Febbraio 1811, 8 Marzo e 17 Dicembre 1812, e 24 Giugno 1813.

- d) Scritture della Controleria della Tesoreria generale— 1808 al 1815.
- e) Conti, liquidazioni e madrefedi del Pagatore generale della Reale Tesoreria — 1816 in poi.

Nuove istruzioni per la Tesoreria generale furon date coi Decreti del 25 Dicembre 1816 e 10 Febbraio 1817, stabilendosi tra l'altro quattro Uffizi, una Ricevitoria, una Razionalia, una Pagatoria, ed una Controleria (1).

- f) Conti, liquidazioni, documenti etc. dello Scrivano di Razione relativi a'diversi Ministeri—1816 in poi.
- g) Scriture della Commissione del Debito pubblico relative alle liquidazioni a favore de'creditori degli Arrendamenti incamerati, partite fiscali, adoe, Uffizi, assegnamenti etc. — Registri per la formazione e spedizione delle cedole in favore de'creditori già ammessi dalla Commissione etc.—Incartamenti di vendite dei beni dello Stato etc. —1800 al 1814.

Tutte queste scritture, hanno rapporto alla fondazione del Debito consolidato del Reame di Napoli, il quale debito fu ri-

nistero delle Finanze, e con altro Decreto del 2 Maggio le attribuzioni di questo in rapporto agli altri Ministeri. Si veggano pure tra gli altri i Decreti del 18 Giugno e 28 Agosto 1816, 28 Gennaio 1818, 21 Febbraio e 5 Giugno 1822, 12 Settembre 1826, 31 Marzo e 10 Giugno 1828 etc. relativi a questo Ministero.

(4) Vedi pure i posteriori Decreti del 23 Giugno 1818, 24 Agosto 1820, 26 Marzo e 26 Novembre 1821, 1 Gennaio 1822, 15 Dicembre 1823, 24 Marzo 1824 etc. relativi a nuove istruzioni, e regolamenti della Real Tesoreria.

conosciuto nella restaurazione de Borboni con Decreto del 22 Agosto 1815 (1).

h) Conti, liquidazioni e documenti del Banco delle due Sicilie-Dal 1806 al 1816, e da quest'epoca in poi.

I Decreti dell'14 Giugno e 24 settembre 1806 distinsero i bauchi di Corte da quello de 'particolari'. Con decreto del 20 Maggio 1808 fu soppresso quest'ultimo, i suoi crediti riuniti alla Cassa di Ammortizzazione, i suoi beni al Demanio, stabilito il modo d'indenizzo. Con legge del 6 Dicembre 1808 fu sistituito il Banco delle due Sicilie, e con Decreto del 22 di quel mese ne fu pubblicato il relativo Regolamento.

Appresso con Decreto del 12 Dicembre 1816 furono organizzati due distinti banchi di Corte e de particolari sotto l'unico nome di banco delle due Sicilic, e con altro Decreto del 23 Giurno 1818 fu istituita la Cassa di Sconto.

ij Conti, liquidazioni e documenti dell'Amministrazione generale de' Dazi Indiretti. -1811 al 1825; per la dipendenza dei Dazi di consumo—1809 al 1830; per li Sali—1800 al 1810; per la neve—1808 al 1828; e per li diritti riservati dal 1811 al 1823.

Scritture riguardanti la Direzione generale dei Dazi indiretti-1826 al 1860.

(1) Opesto importante ramo di carte dell'Archivio di Napoli si riferisce all'esecuzione de'famosi Decreti del 25 e 27 Giugno, 2 e 3 Luglio, 24 Agosto, 12, 24 e 27 Settembre, 5 e 16 Dicembre 1806, c altri Decreti posteriori dal 1807 al 1810. concernenti tutti la liquidazione degli antichi arrendamenti, e la vendita dei beni dell'Azienda allodiale, de' luoghi Pii laicall, de'benefizi e Badie devolute etc. Lo Stato cominciò dal richiamare a se il dritto imprescrittibile della percezione di tutti gli Arrendamenti ceduti una volta a'particolari. Ammesso nn tal principio bisognava far liquidare i crediti contro lo Stato: ciò fu fatto mediante la nomina di varii Consigli e Commessioni. A toglier parte de'debiti, lo Stato fece vendere i beni dell'azienda allodiale e del Demanio della Corona; in pagamento del prezzo di questi beni furono ammesse le cedole, che ricevevano i creditori per i loro crediti liquidati. Coloro che non volevano impiegare le cedole in compra de' beni dello Stato, potevano iscrivere il loro capitale sul libro del Debito pubblico. Le liquidazioni ebbero molte proroghe, e diversi Decreti determinarono meglio l'ammissibilità de' crediti, la garentia dello Stato e le attribuzioni delle Commissioni, e tra gli altri i Decreti del 20 Giugno, 5, 11 e 12 Novembre 1808, e 4 Gennaio 1809.

Co Decreti del 27 Giugno e 16 Agosto 1896 fu sistiuit la prima volta l'Amministrazione de Dazi Indiretti; indi colla legge del 24 Febbraio 1890 furono diffinite le attribuzioni e funzioni dell'ispezione generale, de'direttori e dericevitori etc. Nel 1810 con diversi Decreti furon portate varie innovazioni; tra l'altro, i diritti riservezi formarono un'amministrazione a parte, restando altra amministrazione de'dazi indiretti col nome di amministrazione delle Dogane e dei dritti di consumo. Con Decreto del 4 Agosto 1814 furon di nuovo riunite le due Amministrazioni col titolo antico, Amministrazione generale de'dazi i indiretti.

Da ultimo col Decreto del 13 Aprile e colla legge del 19 Giugno 1826 fu organizzata la nuova Direzione generale de Dazi indiretti di Napoli, e le dogane del Regno.

k) Scritture riguardanti le Contribuzioni dirette - Direzione generale, e Commessione temporanea - 1806 al 1817. Consiglio delle Contribuzioni dirette ed Ispezione generale -1817 in poi.

La legge dell' 8 Agosto 1806 soppresse tutte le antiche contribution dirette, rimpiazzandole colla fondiaria contribuzione, meglio determinata coll'altra legge dell' 8 Novembre detto anno. Varii decreti posteriori stabilirono il modo di ripartizione della fondiaria, finché vedendosi la necessità della formazione di un catasto provvisorio, fia nominata a tale upo con Decreto del 4 Aprile 1890 una Commessione temporanea. Nel 1816 econpiutosi quasi interamente le operazioni pel catato, la Commissione fu abolita col Decreto del 28 Agosto, e le norme per l'applicazione della contribuzione fondiaria giusta i catasti provvisorii furono determinate coll'altro Decreto de' 10 Giupo 1817.

 Scritture dell'Amministrazione Generale delle poste e procacci — Dal 1809 al 1819, e dal 1819 in poi.

Fin dal 1806 parecchi provedimenti eransi presi per migliorare il servizio utilissimo delle poste. Un regolamento fu pubblicato nel 16 Marzo, e con Decreto del 24 Giugno fu soppressa la Delegazione delle poste, ed istituita l'Amministrazione generale. Questa nondimeno fu veramente organizzata con decreto dell'11 Marzo 1809, colla nomina di un Direttore generale, due Ispettori, ed altri ufficiali dipendenti dal Ministro delle Finanze.

Nel 1819 novello Decreto fu emesso nel 25 Marzo per l'ordinamento del servizio di questa Amministrazione, ed altra organizzazione avvenne con Decreto del 18 Maggio 1824.

m) Conti della Direzione de Ponti e Strade dal 1809 al 1819, ed anche per le acque e foreste e caccia dal 1821 in poi, e dell'Amministrazione Generale de Ponti e Strade dal 1826 in poi.

Fin dal 1806 varie disposizioni furono emanate per le ispezioni di ponti e strade, e pel Corpo degl'Ingegneri.

Ma con Decreto del 25 Gennaio 1817 fu diffinitivamente istituita la Direzione generale de Ponti e Strade, ed emanato nell'11 Febbraio un apposito Regolamento. L'amministrazione generale di acque e foreste fu istituita la prima volta con Dereto del 20 Gennaio 1811. Nel 31 Ottobre 1815 vi si un la Direzione della caccia, e la pesca nel 1817. Nel 18 Ottobre 1819 essendosi istituita l'Amministrazione del demanio restò a questa congiunta quella delle acque e foreste. Ma nel 26 Novembre 1821 il ramo delle acque e foreste fu riunito alla Direzione di Ponti e Strade, la quale con Decreto del 21 Febbraio 1822 si fece dipendere dal Ministero delle Finanze.

Da ultimo novella organizzazione della direzione generale de'ponti, strade, acque, foreste e caccia, ed istruzioni relative avvennero nel 25 Febbraio 1826, ed una nuova legge forestale fu pubblicata nel 22 Agosto di detto anno (1).

n) Conti per la dipendenza della Zecca delle monete — 1811 al 1824—Burò di garentia — 1810 al 1823 — Burò di raffineria 1818 in poi (2).

Scritture dell'Amministrazione generale delle monete -

(1) Nel 1847 islituito il Ministero de'lavori pubblici, i ponti e strade, acque etc. fecero parte delle sue attribuzioni.

(2) Nel 1806 abolita la Regia Camera della Sommaria, che aves ingerenza au des sulla Zecca delle monete, si comientò dal nomiane una commissione per sopplire a tale attribuzione. Indi molte disposizioni furon date intorno alle officiale di garantia, alle spesse di refiguraria, el a onovo sistema monetarie; nel 1821 l'amministrazione della zecca di Anpoli fu rivulta all'Amministrazione generale del Banco, ma nel 1824 fu muovamențe organizzata Pamministrazione generale delle monete.

1824 in poi (Decreto del 26 Luglio 1824 che istituisce l'Amministrazione generale, e Decreto del 14 Aprile 1826 per le officine di Garentia).

o) Conti, liquidazioni e documenti della Cassa di Ammortizzazione —1807 al 1816—1817 al 1825—1826 al 1860 (Legge del 14 Settembre 1807, e Regolamento del 4 Febbraio 1808; Decreti del 1 Gennajo 1817 e del 15 Novembre e 5 Dicembre 1825) (1).

p) Conti, liquidazioni e documenti della conservazione delle ipoteche—1810 al 1816—Nuovo sistema ipotecario—1817 in poi — Decreti del 3 e 31 Gennaio 1800, e legge del 25 Dicembre 1816 e relativo Regolamento.

q) Registro e bollo — Amministrazione della Registratura e de Demanii — 1809 al 1817 (legge del 9 Maggio 1807 e 3 Gennaio 1809).

Amministrazione del Registro — 1817 al 1824 (Decreto del 30 Gennaio 1817) riunita all'Amministrazione delle contribuzioni dirette con Decreto del 26 Novembre 1821.

Amministrazione generale del Registro e bollo —1826 in poi—(Decreti del 3 Ottobre e 15 Novembre 1825).

Registratura e copie degli atti sotto firme private, e de'Repertorii degli uscieri e di altri pubblici Uffiziali della Provincia di Napoli—1817 in poi (2).

(1) Alla giunta delle ricompre istituita nel 1737 da Carlo III per ricosattae d'amboli debit contatti ai tempo dei Viere la rendita pubblica, successe nel 1807 la direzione della Cassa di Ammortizzazione, che obbe per iscop precipio la rendita debeni del Demania, l'ammortizzazione deverditi contro lo Staro, che si rappresentavano da'monasteri, da'hanchi ed a'luoghi pil, la ricompre dei crediti rasferiti alla detta Cassa, Pestinizione propressiva del Deblto pubblice etc. Però varie presertizioni leggono i per gli oggetti designati nel Bollettino delle leggi. Nel 1817 [la situita l'Amministrazione collo Cassa di Ammortizzazione.

Nel 1817 lu istituita l'Amministrazione della Cassa di Ammortizzazione con nnove prescrizioni, e nel 1825 fu riorganizzata, e detta Amministrazione della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico.

(2) Queste due ultime rubriche di carte elsistono attuslmente nel A: Uffaio dell'Archivio, Romo giudeiziori, quando le scritture amdiette dell'Amministrazione del Registro e Bollo sono presso il Romo di Finanze. No creduto nostra qui tute le scritture di Registro e Bollo, come pertinenti a Finanze, polich quest'Amministrazione e sue dipendenze era nua delle attribuzioni di questo Ministro, e reputo giusto che depositate nell'Archivi tutte le scritture di unica Amministrazione restino unite e colla dipendenza dello stesso Romo, anriebb esieso per diversi Uffai;

- r) Scritture della Regia Corte de Conti 1807 al 1817— Archivio della Gran Corte de Conti di Napoli 1817 in poi. Queste scritture sono distinte secondo le varie attribuzioni di questo alto Consesso indicate dalla legge del 29 Maggio 1817 (1).
- s) Conti, liquidazioni e documenti della Camera Consultiva di Commercio-1817 in poi-Decreto dell'11 Marzo 1817.
- t) Scritture pel mantenimento delle truppe estere venute nel Regno dopo gli avvenimenti politici del 1820-1821 al 1827.

#### IV. Giustizia ed Ecclesiastico.

- a) Ministero della Giustizia e del Culto—1806 al 1815— Segreteria di Stato e Ministero di Stato di Grazia e Giustia e degli Affari Ecclesiastici—1815 al 1800—{Legge del 10 Gennaio 1817—Decreto del 2 Maggio detto per l'organico di amendue gli anzidetti Ministeri).
- b) Scritture delle Amministrazioni dipendenti dagli anzidetti Ministeri, giusta l'organico e le attribuzioni designate dall'anzidetto Decreto del 2 Maggio 1817—1806 al 1860.
- c) Atti dello Stato Civile co'rispettivi Volumi di documenti, per le dodici Sezioni di Napoli e Casali, e per la Provincia — 1809 in poi (Decreto 29 Ottobre 1808) (2).
- (1) Cou Legge del 19 Dicembre 1807 fu riorganizzata la Camera della Sommaria col litolo di Regia Corte dei Conti, e uel 23 Gennaio 1808 fu emesso apposito Regolamento.

Iudi uel 1817 dopo essersi uel 21 e 28 Marzo puhhlicata la legge sul conteuzioso Amministrativo e sua procedura, si riformò la Grau Corte dei Couti di Napoli, colla divisione in tre Camere, una pel contenzioso Amministrativo, e due per l'esame dei couti delle reudite e spese dello Siato.

Le immeuse seriture di questa magistratura couteurion e contabile, che aves ingereura sulla intera amministratione dello Stato, sono state quasi tatte depositate nell'Archivio. E quantunque si è creduto aliogarle presso diversi Uffairi secondo i vari ministeri, cui potrevano le carte riferirà, parmondienno sono mi, se uou vado errato, più cousono al principio storico delle amministrazioni passate, di comprederte ia una sol lungo e destiunale tutte alla Serione Principe perche diprodestre quella Gran Corte dal Miuistero delle Finanze del cessato Remme delle dun Sicilie.

(2) Tra le altre provvide disposizioni della legge sullo stato civile del 1808 ci era quella del doppio registro degli atti di usscita, di matrimonio edi morte di cui uno rimauer doveva uegli Archivii Comunali ed uu altro si prescrisse inviarsi al Tribunal Civile della Provincia. Per la Provincia di Napoli i registri

d) Archivio del Tribunale di prima istanza, Corte di Appello, e Cassazione di Napoli —1809 al 1817 — (Legge del 20 Maggio, 22 Ottobre e 26 Dicembre 1808 (1).

 e) Archivi del Tribunale Civile, G. Corte Civile, e Corte Suprema di Giustizia—1817 in poi (Legge del 29 Maggio 1817 e 26 Marzo 1819).

trasmessi in questo Tribunale si dispose depositarsi nel Grande Archivio, e già la maggior parte di essi si sono ivi raecolti.

Queste scriture cosl importanti, quantunque per quanto concerne lo stabitimento a la tuntu de Registri, dipondessero dal Nisitro dell'Interno, puer la lora regolarità ed escruzione essatta della legge si miscro sotto la sorveglianra del Ministro di Giustiria ( Vedi nell'Inzideuto Decreto del 2 Maggio 1817 le attribuzioni del Ministro di Gezzia e Giustizia, X-17, e quelle dell'Interno N. 5). Esiccome reuivano a depositarsi nel Grande Archivio que Megistri, depor legge cera teramessi al Tribuno Civile, e su'qual versara specialmente la vigilazza del Ministro di Gezzia e Giustizia, così si è creduta giustamente allogare queste scriture tra le cate giustiziario del Grande Archivio.

(1) Fin del 1806 comincio a prepararsi la organizzazione della mova magina statura el Palolizione di tutti gli ancibi Pribunali. Il Tribunale di Feggia sua dipondene abelite con legge del 21 Maggio, come pure il Commerario di Campagna. I Georentaria Regii organizzati con nuoni ordananenei, abritta Boronali coll'abol'nione della fendallia (legge del 2 Agosto e dell' 8 Dirembre 1806, 19 Gennalo el 1 Dicembre 1807), istituta una Commissione per preparter l'atori del anono sistema del Tribunali (i. d. el 28 Sciembre 1807), abolita la gianta per il delitti atrore (d. del 21 Settembre 1807), e date altre dispositolo provisorio per tati giaduli, in pubblica su nanono sistema di productora pri li giaduli qualbilica su nanono sistema di productora pri li giaduli qualitario (20 Maggio 1808), e chiamato in oservanza il codice civile francese e la procedura civile (22 Ottobre 28 Diegen 1806). Per 1808), Tutte queste innovazioni coministiono a davre tutta il vigene da 1º Gennalo 1809, dal qual tempo puossi dire che sparirono del tutto gli antichi Tribunali e giarisdirino).

Restaurati i Borboni nel Regno delle due Sicilie, fin dal 1815 crearono una Commessione per la compilazione di un nuovo corpo di leggi. Ma non prima del 29 Maggio 1817 fu pubblicata la nuova legge organica dell'ordine giudiziario, e uon prima del 1819 ando in vigore il nuovo codice pel Regno delle due Sicilie.

Varie leggi e decreti furon pure pubblicati intorno a corti speciali e delegate, a commessioni militari, commessioni straordinarie, corti marsioli, commessioni supreme, cd altro, spezialmente per li reati politici, come pure diversi statuti e resolamenti.

- f) Archivio de'Tribunali Criminali o Correzionali, e Gran Corti Criminali — 1809 in poi.
- g) Archivio della Camera di Commercio—1808 al 1817 (Legge del 10 Marzo 1808)—E del Tribunale di Commercio di Napoli—1817 in poi (Decreto pel 20 Giugno 1817).
- h) Archivio de'Notari (Regolamento del 3 Gennaio 1809— Legge del 3 Novembre 1819) (1).

#### V. Guerra e Marina.

- a) Scritture del Ministero di Guerra e di quello di Marina—1806 al 1822—Del Ministero e Segreteria di Stato di Guerra e Marina—1822 in poi (Decreti del 5 e 26 Giugno 1822).
- b) Scritture delle Amministrazioni così dell'Esercito, che dell'armata di mare dipendenti dal detto Ministero — 1806 al 1860.

### PARTE II.

Scritture contemporanee ed in corso dall'8 Settembre 1860 in poi.

- a) Scritture del tempo della Dittatura e Luogotenenza, riguardanti le Provincie meridionali d'Italia, divise secondo le attrihuzioni de' diversi dicasteri, ed Amministrazioni dipendenti-1860 e 1861.
- b) Scritture di tutte le Amministrationi pel ramo Interno, Finanze, Pubblica Istruzione, Lavori Pubblici, Agricoltura e Commercio, Giustizia, Guerra e Marina, che possono riguardare la sola Città e Provincia di Napoli, dopo avvenuta diffinitivamente l'unione amministrativa e politica delle Provincie meridionali al governo centrale del Regno d'Italia—1802 in poi.
- (4) L'Archivio de'Notari coal antico che moderno, quantitongue dovresse far parte integrale della Serione Giunitrio del Grande Archivio di Napoli, pure fino ad ora si rattorva nel locale destinata nila Camera Natariate, cià fin dal al Sovembre 1880 con la contente restructura disposto, che una parte del locale di Soverino si fosse assessata per contenere questo Archivio; ma in conseguenza di un apparoto del Sopraintendente degli Archivii Principe di Belmonte, che si ri-flutò di ricerrere quelle scritture, non fu data nessono esceuzione al Resertito del 1880. Vedi legicializione positività aggli Archivii del Tago popo, 24 29 a 1313.

#### AVVERTENZA

L'autore per gravissime malattle in famiglia, uou aveudo potuto dare accuratamente l'ultima mano al lavoro, ed attendere alla revisione delle buzze, se ne rimette all'indulgenza dei lettori per gli errori tipografici e per qualche inesattezza nello stile.

Alla pag. 98 dopo il verso 12 si agginnga da capo

Consulte della Regia Camera, ordinamenti e lettere Regie spedite dal Re, Regii Assensi, Viglietti, Dispacci, etc. relativi all'amministrazione del Regno ed alla Regia Camera commulcati etc.



## Prezzo: Lire 4.

Si vende in casa dell'autore, Napoli Via Orticello N. 5, e presso i principali librai d'Italia.



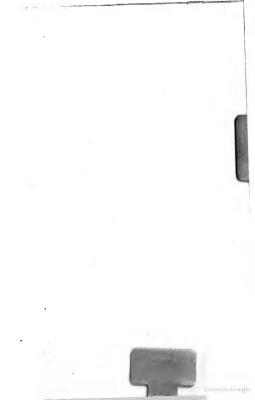

